

8B.9.

# SYMBOLARUM DECAS ROMANA.



# SYMBOLAE

# LITTERARIAE

# OPUSCULA VARIA

PHILOLOGICA SCIENTIFICA ANTIQUARIA SIGNA LAPIDES NUMISMATA GEMMAS

## ET MONUMENTA MEDII AEVI

NUNC PRIMUM EDITA COMPLECTENTES

VOLUMEN NONUM.
Tab. Æri incifis illustrat.



ROMAE CID. ID. CC. LIV.

EX TYPOGRAPHIO PALLADIS SUMTIBUS NICOLAI, ET MARCI PALEARINI PRAESIDUM PERMISSU.

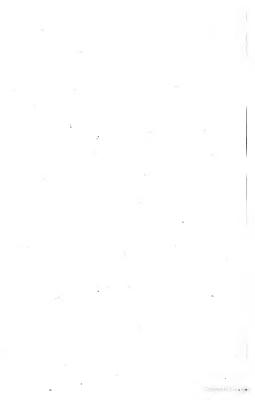

# FRANCISCO COMITI DE ABDUA



uoddam est genus hominum, qui cum sapientes haberi velint, divitias, majorum, imagines, affinitates, potentiam, corporis dignitatem, omnia denique naturæ, ac fortunæ dona contemnunt.

Alii contra folos beatos prædicant, qui ejusmodi bonis abundant, qui carent infelicissimos. Vtrorumque ratio, qua sententiam tuetur quisque suam neque est omnino evidens, neque prorsus inepta. Etenim, ut est ingenium hominum proclive ad otium, ad luxum, ad superbiam, ad libidinem, plerumque fit, ut ea omnia, quæ virtutes alere oportuit, in alimenta vitiorum degenerent. Ex adverso, rei familiaris angustia, domesticæ fordes, imbecillitas corporis, ac cætera vitæ incommoda

moda mentis aciem obtundunt, atque hebetant, præcidunt industriæ nervos, atque, ut est in veteri proverbio, homines plane ridiculos faciunt. Vna animorum moderatrix sapientia, in utramvis partem ceciderit, virtu-tis semina educit, & si quæ funt vitiorum stirpes extinguit, atque radicitus convellit. Verum si quidem nobis licet in ea disputatione nostrum proferre judicium, affirmare non dubitamus opulentiorum, ac potentum conditionem eo esse meliorem, quod iis virtutem af**lequi** 

sequi conantibus sola interna illa egregiorum facinorum inimica cupiditas sit oppugnanda, externa omnia fecunda sint, atque propitia; afsequutis in ea exercenda latifsimus pateat campus ad propriam gloriam, & ad aliorum utilitatem. In quorum numero Te esse potissimum FRANCISCE COMES DE AB-DUA nemo non videt, qui summo loco inter Insubres natus, nulla naturæ, ac fortunæ bona, nullas corporis, aut animi dotes desideras. Atque cum scias quanto hæc bene utentibus, adjumento effc

esse possint ad virtutem comparandam, esse utique otiosa non sinis, qui usque a prima pueritia ita mores instituere, talibus disciplinis animum excolere studuisti, ut semina omnia scientiarum, ac doctrinarum mente jam complexus sis: nunc autem cum ex ephebis excesseris, non assidua solum meditatione, ac lectione librorum, sed suscepta per Europam universam utilissima peregrinatione ita aliis quotidie, ut jam efflorescere videantur; ac si quando firmior ætas, & rerum usus accesserit,

ferit, uberrimos sapientiæ fructus fint allatura. Erit, erit aliquando cum peragratis Europæfinibus ad Cives tuos reversus, Reipublicæ manum admoveas, atque ista indole, ista institutione, istis opibus, tuæ laudi, Patriæ commodis, popularium tuorum felicitati optime confulas; quo efficies, ut ex te omnes cognoscant quanti sit virtus cum opulentia, ac generis claritate conjuncta. En Tibi Adolescens præstantissime nostrum de Te judicium, quod cum sit æque verum, atque est Tibi honori-

VI

norificum, prodere in vulgus decrevimus, ut extet in eo publicum aliquod obse-quii nostri testimonium, quod non modo virtuti ac dignitati, sed etiam benevolentiæ, atque humanitati erga nos tuæ utique debemus. Haud enim sine magna animi voluptate, & aliqua fortasse gloriola recordari posfumus, quanta nos comitate, non modo excipere ad Te honoris atque officii caussa adeuntes, sed nos ipsos convenire, atque invisere, nostramque Bibliothecam frequentare perhumaniter conlue-

suevisti jam inde a puero, quando inter nobiles Clementini Collegii adolescentes literis in hac Vrbe operam dabas, quam profecto confuetudinem grandior factus retinere non es veritus, atque in hunc diem benignissime retines. Hoc igitur consilio, cum Gorianarum Symbolarum editionem præ manibus habere mus, aliquam hujusce Operis partem Tibi inscribere constituimus, ut inde nobis esset occasio loquendi de tuis laudibus, quas & nunc esse notas quamplurimis,

mis, & ad posteros dimanare percupimus. Itaque Nonum hoc Symbolarum volumen Tibi dicatum emittimus, ac si quid habet in Te ponderis munusculi nostri tenuitas, tuo nos sovere patrocinio ne pigeat, quos tui studiosissimos expertus es, præsertim cum intelligas liberalem esse, atque beneficum dignitati, ac fortunis tuis summopere convenire.

## LECTORI SUOBENEVOLO

ANT. FRANCISCUS GORIUS.

E Andrucciana Differtatione, atque De Disputatione Critica ad Marmor vetus , qua prima obtinent subfellia in hoc Nono mearum Symbolarum Volumine, quum in corum limine nonnulla prafatus fim , buic Opufculis breviter laudatis , ad alia , qua sequuntur , gradum facere, & nonnulla monere opera pratium videtur . Ea quidem eruditionem sum facram, tum profanam valde inlustrant . Joannis Conradi Stiglizii de servitute poena S. Paulti Apostoli singularis liber nunc primum in lucem prodit, quem jamdudum ad me misit idem celeberrimus Auctor , litterarum, ac fludiorum commercio, quod inter nos amica Pallas , & Genius ipse Antiquitatis lata, atque ut spero, diuturna benevolentia suavitate, ac mutuis officiis concil avit , amicissimus ; qua propter eum ad jungendos perpetuo soedere animos, ut in albo Sociorum Columbariorum Florentinorum adlegeretur curavi,qui tanto viro omnigena eruditione excultissimo magnopere gloriantur. Sequi-

Sequitur ad Antiquitates medii Ævi inlustrandas perrarus Commentarius Prastantissimi Viri, Archiepiscopi Ancyrani , Susti FONTANINII, cujus titulus delle Masnade . Addere cupiebam ejusdem Prasulis secundas curas , quas sperabam ab eruditissi. mo ejus ex fratre Nepote Abbate Dominico Fontaninio; sed ad patrios lares reversus, propter domesticas curas , & negotia morem mihi gerere non potuit . Earum loco opportunum vifum est adjungere Adnosationes Celeberrimi V. P. Francisci Antonii ZACHA-RIB Soc. Fefu Presb. que eldem Opusculo rarissimo adposite erant , ne quid in eo locupletando , castigandoque pratermissum videretur . Post elapsos circiter annos Lv. hac alsera editio a me curata est, ne in priore conquirenda frustra torquerentur viri bujusmodi deliciarum flagrantissimi ,

;

Postmodum occurrit perbreve Opusculum Abbatis Joannis Baptista Zanobettii Florentini, eruditi ingenii, & multa spei juvenis ornatissimi, qui memor mei erga eum amoris, & curarum, dum in mea Bibliotheca quotidie versaretur, mihi inscripsit; qui eidem hanc spartam insustrandam, & alia tum sacra, tum prosana Antiquitatis Monu-

Monumenta eruditis Diatribis explicanda animo lubens obtuli ac propolui. Disferit de veteris Ecclese obsequiis erga morientes Fideles mortuosque, dilucidarque antiqui codicis Bibliotheca Magliabechiana tum etatem peraccurate, tum etiam in iissem supremis obsequiis prestandis antiquas Liturgicas preces, qua omnia cupiebam ut locupletiore Diatriba enuclearentur. Quum Roma nunc degat, majora dabit, fultus patrocinio, Gissistitutionibus magnorum Virorum, qui probe norunt maximis adiumentis studiosorum ingenia. E laudabiles pro litteraria republica conatus sovere, atque summa cum laude excitare.

Coronidem hifee Symbolis eruditissimis imponit Sylloge quarumdam feletarum Inscriptionum Antiquarum, quam a Viro amicissimo accepi; qui & hanc ipsam, ut spero, augebit alius sasciculis mibi suppediatis. His utere felix, Candida Lector, & meis bisee curis ac deliciis save.



ALOY-

# ALOYSII ANDRUCCII

Publ. Græc. Ling. Profess, in Archigymn. Bonononiensi

DE SIMULAÇÃO

DE VOTO MELANTHI A S C L E P I O

CUI NUNCUPATUM EST VOTUM
DISSER TATIO.

Andrucii Differt.

Λ

PRÆ-



Arissimam hanc Differtationem , postquam multa adhibita diligentia, fatigatisque per crebras litteras Bononiensibus amicis, tandem obtinui, nova luce dignam censui. Bononia eam edidit Clarissimus Auctor anno MDCCX. eamque ob multa & praclara in se merita dedicavit Inlustrissimo & Amplissimo BONONIENSI SE-NATOI. Monumenta hac in Marsilianum Museum inlata reor post obitum Clarissimi Comitis Caroli Cafaris MALVASIA; nam in praclaro ejus Opere cui titulus MARmora FELSINEA nec adferuntur, nec memorantur. Quod has Differtationes acceperim, atque iterum in publicam lucem protulerim, tum Cives Bononienses, tum eruditi Cultores Vetustatis grati erunt Viro Celeberrimo P. CORTICELLIO, Cler. Reg. Sancti Pauli, sui Ordinis Visitatori meritissimo, in Metropol. Bonon. Poenitentiario pro feliciter regnante Sapientissimo BENEDICTO XIV. P. M. qui mecum humanissime communicavit, & conquisitas misit; cui fausta omnia precor dum pa-A 2 triam

4 triam Tuscanicam nostram Linguam dotrissimis suis Commentariis egregie nunc inlustrat, ut in lucem quamprimum proserat.

D ISSERTATIO hac, quam aggredior, dividitur in partes duas, quanum altera SIMVLACRUM quoddam nominis expers, quod Bononia extat in... Marssiano Museo, sane clarissimo, expendit breviter: altera MELANTHI votum Asclepio nuncupatum, quod ibidem videre licet, completitur: sed utraque uti planius, ex apertius pertractetur, in plura capita distribuitur.



# DISSERTATIONIS

# PARS PRIMA

CAPUT PRIMUM.

Describitur Simulacrum incertum, ac Philosopho Pythagoræ tribujtur.



Idere est in amplissimo Marsiliano Museo inter cetera heroum veterum splendida Monumenta, etiam Simulacrum quoddam sine nomine. Neque enim artissis,

neque illius, qui repræsentatur, nomen inscriptum legitur. Candido emarmore exculptum est illud, quod Vetusas, possquam obscuraverat, dempto naso etiam desormavit. Latitudine palmum vel æquat, vel excedit; longitudine unum, & sesquat vel excedit, longitudine unum, & sesquat ettollit: promissim præseser barbam dignam philosopho: pexi capilli, atque neglesti descendunt per ter-

Λ3 ga:

ga: illius collo insculptum Græcis literulis hoc ænigma conspicitur.

Prima Inscriptio .

NON ERAM SUM FACTUS ERAM MIHI NON ISTHÆC SI QUIS ALIUD DICAT MENTITUR NON ERO

Secunda Inscriptio,

Quæ medium pectus occupat Simulacri hæc est .

GAUDEO ESSE JUSTUS

Tertia quoque Fpigraphe

Extremam pedoris partem fibi vindicat :
Grace eff, fed ita latinè illam verterim .
LICET ARMIS CUSTODIARIS
LINGUA TAMEN TUA NULLA IN RE
TIBI VICTORIAM COMPARAT .
UNAM TANTUM COMPARAT .
SED HÆC

TIBI MULTA INFLIGIT MALA

In subiesta oculis pagina expressum cernitur Simulacrum incertum cum hisce tribus, sed graccis inscriptionibus, quarum singulas aptari PYTHAGORÆ pro virili parte nitar ostendere.

CA-

OYK HMHN FENOMIN HMHOT OYKEMOLTO EAT ELAETIE AMO EPEE LYEY TALOYK EZOMAL

## ΧΑΙΡΩ ΔΙΚΑΙΟΣΩΝ

ORAPYAS KEDY-ASAH ENTARE ESTOR AY TH EN OYGEN EN EKAN KITE MONEE GIANAE ASASATH IT OSASA FIP DEBASSEE KAKA



#### CAPUTH

Prima inscriptio videtur Petbagora convenire

T Ythagoras ille Philosophus, quem tanti Tullius ducit , ubi fit natus eft anceps , & in diversas sententias distrahuntur Scriptores. Plutarchus enim 8. Sympoliac. Tyrrhenum tradit fuiffe Pythagoram, non quali ibigenitus fuerit, sed quod in ea regione moratus, atque institutus fit. Hanc tamen opinionem constur refellere Theon grammaticus. Apuleius florid. 2. hunc ferme in modum fcribit : Profugit ex infula clam Pythagoras Patre Mnesarcho nuper amisso, quem invenio inter fellularios artifices gemmis faberrimèsculpendis laudem magis, quam opes quæsisfe. Alii , Marmaci , alii Tyrrheni filium eum nominant, præsertim Cleanthes, qui hoc a quibufdam memoriæ proditum effe affirmat : Tyrrhenum e Lemno profestum Samum incoluisse, factumque inde fuisse, ut Samius Pythagoras vocaretur. Verum quid juvat ? quid refert rem tam alte repetere?

Pythagoram itaque Hermippus tradit, postquam Italiam incoluerat, inter latebras menses per aliquot delituisse, ubi mandaverat matri, ut, quæ agerentur in Urbe, inscriberet tabulis, quas in antrumilli demitteret,

A 4 que

#### ANDRUCCII

quo abunde satis edoctus singula, emergeret audacter, ementiretur vatem impavidus, & populo imponeret.

Diu ergo antrum obtinuit vaferrimus homo, cumque inedia intabescere maluisset; hinc tandem squallidus, & macie confectus ascendit Pythagoras : ad concionem vocavit ceteros , ingentique supercilio ostentavit se reviviscere, & ab inferis excitari, utque verfuris fabulis fuis testatiffimam fidem faceret , divinasse fertur Vates egregius quidquid in Urbe acciderat . Effudere lacrymas quotquot aderant, ac Pythagoram rati Numen aliquod e Corlo delapfum, uxores fuas erudiendas illi confignaverunt, quæ Pythagoricæ inde nuncupatæ funt . Callidum hunc Philosophum tragico gravis cothurno Sophocles acriter, & ingeniose ita perstringit per anachronismum fub Orestis persona:

"Ηδη γάρ είδον πολλάκις κεὶ ποὶς σοφούς Λόγφ μάπης θεήσκοντας, είθ ότας δόμους "Ελθωσιε άυθις έκτετί μηνται πλέος.

Quæ Latine ita: Quin etiam animadverti Sapientes sæpe, cum mors illorum falso nunciata suisset, possea domum reversos, majores honores consecutos suisse.

Notatur enim a Tragædo Pythagoras, qui cum lateret in antro, matri mandasse traditur, ut de supremo illius fato in vulgus parens rumores dispergeret: cumque illum putarent

tarent omnes occubuisse, post aliquot menses comparuit, declaravit infernales fabulas cum alias, tum illas etiam de mendacibus, quique negligerent legitimarum uxorum concubitus, quas illi scilicet poenas post funera luerent : venditavit quoque ducentos per annos se adfuiffe hominibus, iterum , atque iterum descendiffe ad Tartara , & Hesiodi quidem animam columnæ æneæ vinculis adftriftam , ftridentemque spectaffe: Homeri autem animam pendentem ex arbore, ob ea, quæ audacter de Diis, falsoque cecinerant. Accedit etiam, uti splendidus machinator fabularum Pythagoras Divinitatis nomine infigniretur : famamque tunc admiratio nobilitavit, & auxit, cum auditoribus suis iste Philosophus inauratum alterum femorum spestandum præbuerit . Arifloteles enim ait a Crotoniatis Pythagoram Apollinem Hyperboreum nuncupatum fuiffe : & paulo post Ælianus : ἔνθα καὶ τῶνμηρῶν ό Πυθαγόρας παρέφηνε τον έπερον χρυ-GOUF: ibi, nempe Crotone, alterum femorum aureum oftendit Pythagoras. Lucianus Biwp πράσει, & Apollonii τα θαυμάσια testantur . Metapontini illius igitur Pythagoræ Domum, Cereris delubrum vocabant, vicumque sacratum Musis, si credimus Phayorino.

Huc speciat quod tradit Justinus: Pythagoras, quum annos xx. Grotone egistet, Metapontum migravit, ibique decessit: ejus

#### ANDRUCCII

tanta admiratio fuit, ut ex domo ejus templum facerent, eumque pro Deo colerent.

Ille igitur , qui efformavit Pythagoricum simulacrum, inducit Pythagoram ita fuos discipulos, ubi illis vivus apparuit, alloquentem. NON ERAM : scilicet hastenus non existebam in omnium rerum natura Pvthagoras : FACTUS SUM : modo scilicet fum factus, cum revixi, iterumque hoc corpus refumpfi : ERAM MIHI NON IST-HÆC: scilicer evolutos per menses eram mihi non Pythagoras, fed aliud nomen ferebam, & corpus aliud permetempfychofim animabam; SI OUIS ALIUD DICAT MENTITUR. NON ERO : Si quis nimirum me dicat Deum aliquem, vel Apollinem Hyperboreum ( talis etenim a fuis discipulis prædicabatur ) mentitur, non ero : scilicet nunquam potero esse Deus, aut Apollo Hyperboreus.

## CAPUT III.

Alia argumento oftenditur eadem Epigraphe Pythagoræ convenire .

S Plendide mendax Pythagoras jastabat se Euphorbum Panthoi suisse situm, Trojanoque bello occubuisse, & interfedum a Menelao iterum revixisse. Noverat enim se fastum esse Pythagoram [sic delirabat homo] agnito clypeo, quem gessaverat Euphorbus. 14 Id ipfum testatur Ovid. Lib. xv. Metamorph. sub persona Pythagoræ:

Ipse ego, nam memini, Trojani tempore belli

Panthoides Euphorbus eram, cui pedore auondam

Hæsit in adverso gravis basta minoris A-

Cognori elspeum, leva gestamina nostra;
Nuper Abanseis templo Junonis in Argis.
D. Hieronymus in Apolog, ad Rusinum
ita per rifum ironice traducit Pythagoram;
Primum fuit Euphorbus, deinde Callides,
tertio Hermotimus, quarto Pyrrhus, ad ex-

Primin tuit Euporous, unter Canade Canade carteren tertio Hermotimus, quarto Pyrrhus, ad extremum Pythagoras: nec non Paulanias Corinthiae. Malchus vero in vita Pythagoras, idem prorfus, quod Laertius sentit: licet A. Gellius discrepet, ampledaturque quod Dicarachus, & Clearchus traddit fuisse primum Pythagoram, postea Pyrandrum, deinde Callidem, deinde pulcherrimam fæminam Alcem nomine, sed Meretricem. Hanc Pythagorae de se opinlonem ut evanidam, stultamque irridet Ladantius Lib. 3. de Falsa Sapientia Cap. 18. dissentit quoque Apollonii Scholiasses: & Ovid. personam gerens Pythagorae.

Aliàs itaque alium eundem fuisse Pythagoram Xenophanes in Elegia testatur:

Qui [ Pythagoras ] casulum duro misera-

Cum

## 12 Andruccii

Cum [ ut fama est ] olim præteriisset ait Desine , ne miserum sædas : Nam charus amici

Est animus, quem vox indicat ipsu mibi. Referuntur hæc Carmina ab Atheneo Lib. x. & x1. & sequentia digna scitu reperio in Laertio:

Respice in Euphorbi radiantia scuta renati, Pythagora mentem noscere quisquis aves; Olim ego, dicit, eram mortalis, nec sinis unquam

Sive erat , baud vel erat ; dicere semper,

eram . Itaque aliquis ut per jocum traduceret Pythagoricam transmigrationem, Simulacrum efformavit Pythagoræ cum hujusmodi interiptione, in qua de se ipse Philosophus inducatur fateri : NON ERAM ; scilicet Pythagoras, sed Euphorbus, qui Trojano bello adfuerat : FACTUS SUM : scilicet factus sum Pythagoras, cum mea anima in hoc corpus transmigravisset : idque hinc præsertim intelligo, quod reminiscar clypeum, quem Troianas intra acies, cum essem Euphorbus geflabam. SI QUIS ALIUD DICAT MEN-TITUR, NON ERO. Si quis nempe me dicat Apollinem Hyperboreum [ talem fiquidem prædicabant Crotoniatæ ] mentitur, non ero: nunquam scilicet potero esse Deus Apollo. Quamvis enim anima mea ex alio in aliud transmigratura sit corpus; nunquam tamen Deo-

## DE SIMULAÇÃO &c.

Deorum naturam longe humana forte præstantiorem, ac nullo modo, potero mihi vindicacare. Ita inducitur Pythagoras de se dicere.

## CAPUT IV.

Secunda inscriptio eidem convenit :

M Irum in modum æquitatem, atque justi-tiam Pythagoras coluit, ut cohortaretur Auditores suos ad rependendum cuique honorem, & qualis decet, & quantus debetur : Deos quidem Heroibus præferendos cultu , Hominibus autem præferendos Heroas honore, Parentes vero Hominibus cæteris. Hinc est, quod quatuor genera, Deorum nempe, Dæmonum, Heroum, & Hominum Pythagoras judicaverit . Horum Deos celfiffimum, Dæmonas medium, Homines autem infimum tenere locum arbitrabatur : Heroum vero conditionem affigebat Sedi inter Deos, & Homines mediæ. Quam opinionem cæteri deinceps Philosophi amplexi funt, & Philofophorum Princeps Plato, & Aristoteles.

Justum se esse erga Deos, & Homines affirmabat Pythagoras, ac fuos discipulos ad excolendam justitiam hoc aureo carmine excitabat :

Justitiam exercete opereque, verboque.

Supputator Apollodorus tradit hecatombem illum Diis litasse; deinde cum Nestum amnem .

## ANDRUCCII

amnem, qui in Thracia Pangzei montis radices ambit, una cum fociis superasset, elatam percepsise vocem longe profesto ampliorem humana: ITEMPOPA XAITE: GAUDE PY-THAGORA. Idem confirmat etiam Ælianus.

Quamobrem , qui Pythagoræ Simulacrum hoc efformavit, videtur induxiffe Pythagoram hoc emblemate GAUDEO ESSE
JUSTUS; refpondentem voci illi prope divinæ GAUDE PYTHAGORA, quam ubi
Diis facrificasset, perceperat. Jashabat enim
se, cum descenderat ad corum latibula, qui
incolunt Tartara, singulos quosque vidisse
inculum autem Pythagoricos differre a mortuis: una cum his quippe solis convesci Plutonem, oò illorum Pietatem, atque Justitiam. Qua de re minime mirum est, si illius
Sievulacro insculprum suerit hoc emblema:
GAUDEO ESSE JUSTUS.

## CAPUT V.

Tertia inscriptio eidem convenit .

P Ythagoras discendi cupidus relista patria mutta didicit. Primum omnium adiit, & audivit Pherecydem Syrum, qui primus dixit animos hominum esse semplernos. Hanc opinionem discipulus ejus Pythagoras maxime confirmavit, quippe qui peregrinabundu sun-

cundis fere Gracis , barbarilque mysteriis initiatus est : Ille Magos Persarum , & Chaldeorum adiit : deinde in Creta una cum Epimenide in Idzum antrum descendit : Ægyptum quoque luftravit, in cujus adyta ingreffus est, de Diis mysteria, & hieroglyphica perdocus, ut Atheus Lucianus restatur . Patriam tandem repetiit , quam cum oppressam Polycratis Tyrannide offendiffet . Crotonem in Italiam profectus eft, fi credimus Ciceroni. De Polycrate vero Æacis filio, qui Samum vi occupatam initio trifariam partitus erat cum fratribus Pantagnoto , & Sylofonte, quorum tamen alterum necavit poftea, alterum elecit, plura Herodotus in Thalia. Causam antem cur Pythagoras patriam liquerit indicat Malchus his fere verbis: Ouum iam Pythagoras quadragelimum annum ageret , fpedaretque seviorem in dies Polycratis Tyrannidem . dedecere ratus Virum ingenuum fordidum istiusmodi pati imperium. in Italiam migravit . Id ipfum confirmat Plutarchus : Migravit e patria Samo Pythagoras quod graviter . & acerbe a Polycratis Tyrannide fuftiperetur : fubscribit etiam huic opinioni Ovid. xv. Matamorph.

Vir fuit bic ortus Samius : Sed fugerat una

Et Samon, & Dominos, odioque Torannidis exul

Sponte erat

### 16 ANDRUCCII

Itaque ab illo, qui hoc efformaverat Simulacrum, inducitur Pythagoras hac tertia inscriptione Symbolica, vel ænigmatica infaufliffimum exitum ita Tyranno Polycrati ominari : ARMIS LICET CUSTODIARIS. o Polycrates, cum caveas ne quis Civium impatiens tyrannidis tuæ Te morti dedat : attamen LINGUA TUA NULLA IN RE TIBI VICTORIAM COMPARAT: tua nempe lingua minis modo, blandis modo verbis inire gratiam Civium, eorumque studia sibi conciliare nititur : Sed nulla in re Civium captat benevolentiam , nunquam vel minis , vel beneficiorum pollicitationibus vincit, flectitque illorum animos, quin Te considerent veluti acerbissimum Tyrannum, quippequi alterum fratrum necaveris, & ejeceris alterum . UNAM TANTUM VICTORIAM TIBI COMPARAT , nimirum ut minis lingua tuz ab omnibus Civibus timeare . SED HÆC VICTORIA MULTA TIBI IN-FLIGIT MALA ; atque hoc primum, ut femper omnes timeas , quem timent omnes : alterum . ut cariffimorum etiam conscientiam reformides: tertium, ut bene noscas, omnes posse, si velint, quidquid mali libuerit, tibi infligere, ac posse omnes tibi demere vitam, si velint : velle autem , cum Te oderint . Nam quispiam forsitan vel vi, vel dolo tibi vitam eripiet nullas daturus pænas, sed potius veluti Vindex Libertatis , ac Patriæ, præ-Præmiis amplissimis condecorandus .

Præclare sane istam sententiam comprobat Poeta Ennius.

, Quem metuunt , oderunt :

" Quem quifque odit , periiffe expetit .

### CAPUT VI.

Inferta Capiti Simulacri fascia Pathagora convenit .

Rotone Tyrannidi inhiasse Pythagoram traditum eft. Quamobrem cum apud Milonem una cum Sociis consedisset, Crotoniatæ flammas injecerant domui , ut concremarent Pythagoram Tyrannidis suspicione, ac metu. ut prodit Lacrtius .

Itaque FASCIA, quæ circumligat Simulacri caput , Pythagoram defignat , & indicat vehementer Tyrannidi anhelasse .

Quamyis enim præceptor egregius moneret auditores fuos his Symbolis πυάμων απέχεσθαι, ut a fabis abstinerent, σέ φανον μπ Sρέπεσθαι, ne coronam decerperent : ut nimirum ab omni magistratu gerendo se abstinerent : bonus tamen Philosophus apud Crotoniatas , teste Tertulliano , affectavit imperium . Fortasse existimabat Homo, ut in profana vetustate, sapientissimus procurationem omnem publici muneris rem facram, atque divinam esse a Diis, quorum munus esset, religiose Andruccii Differt. B ma-

#### 18 ANDRUCCII

magis experendam, quam humana vel ambitione, vel industria temere suscipiendam. Equidem id esse causa interpretor, cur discipulos suos Crotoniatas, qui rempublicam "Apropartizas gagitabant, ad detrestandos honores, ac dignitates crebro cohortaretur, ut illas abdicatas jam a discipulis, vel contemptas præhensaret Præceptor, & usurparet imperitume Philosopho sastus Tyranous.

Egregie ergo, atque ingeniose ambitionem Pythagoræ castigavit, atque coarguit Artifex, qui Pythagorici hujus Simulacri caput

Diademate redimivit .

### CAPUT VII.

Alio argumento idem Diadema expenditur .

Um Crotonem accessit Pythagoras, leges causam colebatur, & eximits honoribus exornabatur una cum suis Discipulis, qui trecenti facile, præclare, sapienterque Rempublicam temperabant, at serme Apisoxparia, optimorum scilices respublica viderecur. Inter leges Pythagora non abstude forstan quis retulerit illas, quibus Numa Urbem Romam infilituit: præsertim si discedamus ad eorum sententam, qui Numam Pythagoræ suisse Discipulum arbitrantur, ut Plinius, qui Libaxrit.

Cassi Heminæ vetustissimi Scriptoris tessimonio tradit, in arca, in qua Rex Numa situs suisset, quæ inventa sit a C. N. Terentio in Janiculo, libros esse repertos, in quibus erant scripta Philosophiæ Pythagoricæ.

Igitur minime mirum est, si vel Rex Numa Aquitor Pythagoræ, vel trecenti alie jusa Discipuli, qui honessismis praceptoris legibus agitabant Rempublicam, in grati animi argumentum, Diadema Regum, Imperatorum, atque Heroum tessera Pythagoræ legum latori indusserim tu qui ea tempessate essoraverat hoc Pythagoræ simulacrum ipsus capiti inseruerit DIADEMA.

Meam fententiam hastenus de incerto isto simulacro sperui , opinionemque meam de taiguaticis hisce inscriptionibus in medium Patuli : an divinaverim nescio : res anceps est. obscura, atque absrufa & everiatem in imo tatei solo latere inquit Democritus: inde illum huriat aliquis , & erit mihi magnus Apollo .





### DISSERTATIONIS

PAR'S SECUNDA.

In hac Dissertationis parte primum de Æsculapio, cui Votum Melanthi est dedicatum, deinde de Melantho, ejustemque Tabella Votiva dicere aggrediar.

CAPUT PRIMUM.

De Æsculapio.



Sculapium tradit Lacastius Apolline fuisse genitum Æsculapius [inquit] non sire slagitio Apollinis natus quis secit aliud divinis honoribu dignum nisi quod

fanavit Hippolytum ? Homeri etiam hymnus illius testatur originem :

> 'Inτηρα τίσως 'ισκλυπείτ άρχομ'αιίδειτ : Tier A'πέλλωιςς , την ίγειτατο δία Κορατίς .

Mr-

Medicum scilicet morborum Asclepium .
incipio canere

Filium Apollinis , quem genuit Dia Co-

Apollophani quoque Arcadi, eum petiiftet Delphos questiturus ex ethnico Numine,natus ne ex Arsinoe esset Asclepius, & Civis ne esset Messeniorum, responsum his carminibus datum est (Pausa.)

Asclepi auxilium cunclis mortalibus al-

Filia quem Phleggæ peperit mihi jun-Ea cubili ,

In Campit Epidaure suit formose coronis.
Messenii stamen prae Diis acteriis colebana
Asclepium, cum Arsnoc Leucippi silia natum
putarent. At dum Veteres Ethnici inter se
certant acriter de origine venerabilis adeo
apud illos Numinis, nothum suise Asclepium
adducor ut credam, meamque construat sententiam Tarquitius assiranans Asclepium incertis natum parentibus, expositum, & a venatoribus inventum, canino lade nutritum,
Chironi traditum Medicinam peridicisse. Fetetur hoc & Ovid, Lib. 2. Metamorph.

Non tulit in cineres labi sua Phabus cofdem

Semina , fed natum flammis , useroque Parentis ,

Eripuit, geminique tulis Chironis in an-

3



### 22 ANDRUCCII

Subferibit Apollod. Biblioth. Lib. 3. Apollo rapiens infantem e pyra ad Chironem
Centaurum alendum tulit, a quo etiam medicinam, & venandi artem edoftus est. QuaePlutarch. Lib. 8. Sympofasc. Cap. 14. & Medicos habere præsidem Æsulapium scimus:
& quia num vel alterum sanavit Asclepius
secit locum Poetarum mendacio coram Jove
Plutonem questum este de Jove, quod pateretur peritia Æsculapii ad vitam plures mortuos
revocari, a lludique nimius, & emphaticus
Nicomedes: agi resusur ir σπάνις ir aid;:
& mortuorum erat egestas in orco: Superi omnes Nicomedem perdant, nisi peritia Æsculapii, plures, quam Achillis ira:

" Ipbipous tuxas aidi mpoiater

25 'Ηρώων: fortes nempe animas orco præmature mifit, Heroum: Hom. Iliad. A. Pindarus vero Pythior. Od. 3. fic cecinit: 25 'Ασκληπιόν'

3) αρωα παντοδαπαν αλεκτήρα νούσων: Hesculapium nempe, heroem omnigeno-

Heiculapium nempe, heroem omnigenoum propulifatorem morborum: Verum autem
candide fatetur, neque adulatur Arnobius
Lib. 4. contra Gentes: Nunquid cupidinis,
atque avaritize causa [ficut canit Becotius Pindarus ] Æsculapium fulminis transfixum esse etco? Cyprianus Lib. 3. de Idolorum vanitate
hunc in modum pronunciat: ÆSCULAPIUS
ut in Deum surgat sulminatur. Quid ni? Ars
enim

### DE SIMULAÇÃO &c.

enim medendi Inventori suo Astlepio Divinitatem rependit post sunera: quemadmodum Vulcano Fabrica. At enim vero siguine artis repertori cur denegata sint templa non video. Aut omnibus artium inventoribus, aut nemini largiatur divinitatem Antiquitas. Sed quid plura? Summus Poeta clamitat Medicinæ inventorem Astlepium ad stygias undas esse detrusum sulmine, & Numen veluti colit illum exca vetustas? Eos videlicet credit Deos, qui ne probi quidem homines extiterunt.

### CAPUT II.

Describitur Æsculapius.

P Ingebat profana Vetustas Asclepium venerabilem Senem, nodoso in manu baculo : & barba propexa. Signum eius expresserat C. Suetonius in Augus. Cap. 19, de barba: Dionyfius vero Siculorum Tyrannus cenfor luxus Deorum , & emendator egregius Æsculapio barbam auream demi justit, dedecere ratus, esfe barbatum filium, cum in omnibus fanis Pater foret imberbis : Sicuti Jovi Olympio aureum detraxit amiculum : laneum justit imponi , inquiens æstate grave esse aureum, byeme frigidum: laneum utrique tempori aptum. Rem autem non Epidauri , fed in Sicilia actam effe Ælianus testatur . Pallium , & crepidas Græco more, nempe Græcus Deus gerebat. Terroll. tull. Lib. de pallio. Cum baculo etiam effigies illi posita est: canes adhibentur ejus templo, quod is uberibus Canis nutritus fir: baculum habet nodosum, quod difficultatem indicat medicinæ. Ats enim longa [ ut dolet
medicorum maximus] vita brevis, experimentum difficile: Laurea coronatur, quod
illa arbor plura ferat remedia: Læva manu
baculum gestat, dextramque admovet barbæ.
Huc collimat Ovid. canens:

Cum Deus in somnis opifer consister visus Ante tuum Romane torum, sed qualis in

Esse solet, baculumque tenens agreste sinifira Casariem lo nea dextra deducere barba.

### CAPUT III.

### De Melantho .

M Elanthum fuiffe Messenium Andropompi, filium, Bori nepotem, abnepotem Penthili tradidit Pausanias. Melanthus igitur ab Heracildis Peloponnesum repentibus pulsus, Athenas pergit, cumque interfecifies fingulari certamine Boctorum hosiium Ducem Xanthum, adversus quem pugasban Athenienses, ad fastigium Regni, quod a Thyemete Atheniensum Rege ultro abdicatum est, evehitur faustis ominibus, & obscuram Oraculi fortem im-

### DE SIMULACRO &c.

impletam effe fama tenet . Patria enim profugus ille Melanthus Oraculum ubi nam gentium prosperis auspiciis stabilem, certamque fedem juvaret figere percontatus, responsum accepisse fertur : ubi scilicet primum munera illi pedes, & capita apponerentur : quod obtigisse postea traditur Eleusine, ubi, cum feflum nescio quod patrio ritu concelebrassent Athenienses carnes absumpserant, nec quidquam supererat aliud , quam pedes , & capita, quæ obtulerunt Melantho, qui Apaturia instituit festum Baccho sacrum ob singulare certamen eiusdem Melanthi cum Booto Xanto. Celebrabantur vero per triduum Apaturia. Primo die epulum parabatur splendidum, jamque Sole ad occasum vergente, ad illud accedebant Tribules: altero rem facram obihant, nuerumque admovebant ad aras, quem tertio die in album civium Athenienfium referebant . De primo die , quo epulum erat , Xenophon consulatur Hift, Grac. Lib. 1. mera de παύτα 'εγένετο άπατούρια, έν οίς οίτε πατέρες και οί ξυγγενείς ξύνειντο φίσιν άυτοις: post hæc nimirum instituta funt Apaturia, in quibus parentes, ac propinqui conveniunt . Fulgebat supra modum primo die epulum. Nam pulcherrimis exornati vestibus Athenienses accendebant e foco faces, lætabundi concurrebant, celebrabantque Vulcanum, quippe qui ignis usum docuerat . Narrat rem Harpocrapocration. Tertio die, qui xoopsaïrze appellabatur, puerum quisque suum parentes ossetebant inscribendum jurejurando adasti Asheniensem esse illum ex ipsis Athenienssem genetum: refert id suu. Die illo parentes pueris proponebant pro certaminibus carmina poetarum, palmamque reserbat ille, qui plutcarmina mandata memoria palam exteris recitaret. Plato in Timzo. Apaturia itaque (si Polizno, se dodissimo Proclo credimus) Melanthus ille instituit, qui valetudini resitutus Æsculapio dedicavis Tabellam silam Votivam, quam sum brevissime descripturus.

Videre est in præclarissimo Marsiliano Museo Bononiæ Tabellam quandam Votivam exculptam e candido Marmore, temporis diuturnitate aliquantum obtenebratam, bipalmem longitudine, palmarem vero latitudine Tabellæ frontem Græca inferiptio occupat:

### MELANTHUS CURATUS PRO GRATIARUM ACTIONE VOTUM ASCLEPIO SOLVIT.

Lævam tenet Melanthus qui voverat: etartram impleret Asclepius, nist Tabella soret semiruta. Melanthus bene barbarus inspicitur, togatus, & regium Diadema gerens,
nec male crinitus: extaret integer, si integra
servaretur Tabella, quæ oculis legentium
subjectur.

### CAPUT IV.

In quonam Templo Asclepii locaverit Tabellam votivam Melanthus ?

Emoriæ prodidit Paulanias Panopenlibus VI effe in ipfa via Sacellum, & in eo Signum extare vel Promethei , vel Asclepii , ut aliqui opinantur , Ad dexteram Dromi Agnitæ templum erexit Vetuftas : Æsculapii hoc est cognomentum, quia Simulacrum ejus est ex herba , quæ agnus vocatur : Na 70 60 τοῖς θεσμοφορίοις ( Pausan. & Dioscorid. ) άργευούσας γυταϊκάς είς υπόσρωμα χησθαι αυτή : quia videlicet Matronæ in The-Imophoriis callitatem cultodientes his foliis cubitus fibi sternebant . Idem quoque comprobat Scholiastes Nicandri . A Cyrenzis etiam Cyrenaicum in modum erectum est Æsculapio fanum : nec non Lebens, que eft Cretenfium Urbs, delubrum Æsculapio sacrum extructum legimus, Æsculapio inquam, quem absimili ritu Cyrenzi colebant capras facrificantes: Lebenæ vero Cives immolabant Gallinas, nec qualescumque, sed nigras, & imparibus digitis, quas ad rem facram putabant idoneas. Lucum ibidem Æsculapii circumquaque cingunt montes, intra cujus ambitum mori quemquam , vel nasci religio est. [ Pausan. ] Scythæ.

the vero Sandtun appellant, in quo colltur Æsculaplus, de quo Livius 3. Decad: inullas dum in Asa habebat focias Civitates Populus Romanus, tamen memores Æsculapium quoque ex Gracia quondam haud ullo Godere sociata valetudinis populi causa accersitum. Hinc Oraculum apud Ovid. Lib. xv. Metamorph. ipse Apollo consultus:

Quod peris binc , propiore loco Romane perisses ,

Es pete nunc propiore loco, nec Apolline vobis,

Qui minuat luctus, opus est, sed Apolline nato:

Ite bonis avibus, prolemque accersite

Accerifyerant profesto Romani Æscular pium Epidauro Romani e idemque templum erexerunt in Tyberis insula, quam sedem sibi ablegerat, cum intra Urbem morbus seviret, & Cives extra pomocrium degere salubrius ducerent. Illie ad valvas templi, qui morbo aliquo laboraverant, incubabant valetudinis caufa. Quamobrem qui morbo levatus minime fuerat apud Plautum his verbis incusabat Asclepium Deum hujus sarinæ:

Migrare certum est jam nune e fano foras , Quando Æsculapi ita sentio sententiam . Aliæ quoque Gentes Æsculapii delubra

extra Urbis monia extruxerunt: hunc morem vero ab Ægyptiis dudum ese, & in ceteras

propagatum Gentes credi derim. Ab illis namque fancitum fuerat, ut nunquam Saturnī templa, ac Serapis admitterent intra mœnia, fed veluti pervigiles, & excubitores Deos extra Pomœrium sedes habere sinerent.

Inter tot, tämque magnifica Æfculapio edicata ubique ferme Gentium fana, Delubrum Epidauri fama maxime celebraverat: in illud velut infigne miraculis, & maraatsi, morborum Giliect omnium remedia promittens afferebant vota ægræ Gentes, Principes, ac Reges, prafertim ii, qui pertinebant ad eas plagas, unde lucis primordium eft.

Quamobrem Melanthum quoque valetudini restitutum Tabellam istam votivam , quæ modo extat in Marsiliano Museo, conjectura affequor [ neque enim hoc affirmare pro certo aufim ] collocaffe in Æsculapii templo, quod Epidauri colebatur, quodque maxima ægrorum præsertim Principum frequentia inclaruit, nobilitatumque eft . Ex Epidauriis enim Æsculapii cultum in ceteros propagatum esse ostendit Pausanias . Nam & Athenienses diem Initiorum flatutum , quem facraverunt Afclepio, Epidauria nuncupant . Idem Auctor affeverat in Corinthiac. πα γάρ Ασκληπίεια ευρίσκω τα επιφαίτατα έξ Επιδάυρε : invenio enim festa Æsculapii omnium magnificentissime Epidauri celebrari . Certamen quoque in Æsculapii honorem ab Epidauriis institutum Scho-

### ANDRUCCII

30 A N D R U C C 1 Γ Scholisstes Pindari Nemeon Od. 3. ita affir-mat: τίθεπαι έν Επισαύρφ αγών Ασκλη. πιώ, των 'Ασκληπιαδών πρώτον τιθέντων: instituitur nimirum Epidauri certamen Ascle-pio, cum illud primum instituissent, qui ab Æsculapio genus duxerunt .



Androccii Disfers

Tas House

ΜΕΛΑΝΘΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΙΑΤΡΕΥΘΕΙΣ ΑΣΚΛΗΤΙ Ο ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ



(ga)



# DISPUTATIO CRITICA A D MARMOR VETVS

IN Q VO DE P. SVLPICIO QVIRINO DE CENSV SYRIÆ DE ITVR EIS &c.

A. VAN DER MIEDEN ALCMARIANO.



### PRÆFATIO EDITORIS.

Larissimus hujusce eximia & singularis Diatribes Auctor A. VAN DER MIEDEN, Hadriani Viri Nobilissimi ér Amplissimi F. V. D. Curia Hollandia Zelandia Frifiaque Senatoris, Filius, dum Florentia moraretur Octobri mense ann. MDCCXLVIIII. studii causa, ut antiqua. monumenta & pulchriora Natura & Artis opera scrutando contemplaretur, veluti tesferam amicitie sue , eam ipsam mibi dono dedit, quam ipse Parenti suo optimo dedicavit anno MDCCXLV. quum laurea donaretur , & publico examini sisteret , Praside Viro celeberrimo Petro WESSELIN-GIO , Eloquentia , Historia , & Lingua Graca Professore. Hanc alteram editionem proferre libuit, ut meam in humanissimum atque eruditissimum Auctorem testarer benevolentiam, & obsequium, quod ipse eruditi hospitii jure sibi ob egregias animi dotes, ingenii acumen & alacritatem a doctis viris, ac prasertim a me exegit. De Consulatu , & muneribus ejusdem P. SVLPI-CII OVIRINI nonnulla adnotavi in Parte I. Inscriptionum ant. que in Etruria V. Mieden in Marm. Vet.

34
\*\*Orbibus exflant pag. 429. ac prafertim in Par. III. in Appendice pag. 114. & feqq. De iifdem multa beic babes accurate expensa ad hoc ipsum marmor eximium inlustrandum. quo mirum in modum Sacra Historia confirmatur. Insgenem banc Inferiptionem. si magnus Cardinalis Norifius compertam dum viveres babuistet, luculentiore eruditione auxisset Disfertationem III. Cap. 16. s. 12. in Conotaphiis Pifants, ubi egregie disferts de Publii Sulpicii Quirini Legatione, siwo Prafectura Syriaca; de quo multa nunc a nostro Autrore praclariter ac pererudite criticis animadverssonibus observantur.





## DISPUTATIO CRITICA I N MARMOR VETVS

IN Q VO

### DE P. SVLPICIO QVIRINO DE CENSV SYRIE DE ITYREIS ETC.



Rajectum nostram, amcenissimam cum maxime Musarum sedem, primum omnium, qui quidem supersunt, memorasse Itinerarii, quod Antonino tribuitur, au-

Rorem, vulgata multorum est opinio; instar omnium nobis unus erit Amplissmus Altingius Antiquissma 4, inquit, TRAIECTVS AD RHE.
NVM memoria est in Linerario Antonini: apud veterum Romanorum estiques altum de boc silen-tium: tum, quod tamen spacee Lainitatis amantibus appellare convenis TRAIECTVS RHE-

2 NI

a Notit. Batav. & Frif. pag. 125.

### DISPUTATIO CRITICA

MI vel AD RHENVM, utpote nulla alia conditione, quam folius Trajecius Romanis cognitum. Qui aliter flatusus; fidentes proloquer, idoneo audore deflitusuntur. Ego vero utrumque istud magni viria vero alienum pronuntiarem, si huc pertioeret vetus hoc monumentum:

D. M.

Q. ARTISTIO. Q. F. AIMIL. FVSCO. ORIVID. MYRIANDRO . VETERANO. LEG. III. PARTH. TRAIECTO. IN. COR. VII. PRAST. Q. MILIT. ANN. XV. M. II. VIX. ANN. LXIIX. M. VII. D. VI. T. F. I.

Positum enim est florente Imperio, ante Constantinum certe Magnum, quem Prætorianas\* lesiones penitus fustulisse notum est . Huc vero pertinere cenfet clariffimus L. Ant. Muratorius , qui ex Donii claff.v z. 39. in novum fuum Thefaurum a transcriptum hac nota instruxit . Mariandrum Sprie five Seleucidis oppidum fuit . Hic primo Trajedi , nunc Verecht , militavit , tum Rome inter Pratorianos . Sic ille . Que ego vereor, etfi famæ atque antiquitati nobiliffimæ urbis vehementer faveo, ut certa atque apta fint ad alia opinatos de fententia detrudendos . Unde enim cognoscemus, Traiectum nostram in isto lapide indicari ? Nam plures hoc nomine per Britanniam & Gallias urbes fuere, Ortelio b tefte . Quæ porro caufa ut urbem defignari arbitremur? Dicitur fane O. Antiflius militaffe annos xv. fed non Traiedi :

<sup>\*</sup> Aurel. Victor de Czfar. c. 40:

a p. DCCLXXX. 1. b Thef. Geogr. v. Trajedum .

jedi, five Trajedto. Imo, rem fi rede putes, nulla urbis, cui Trajedtum nomen, ilite mento occurrit. Q. Antifins Fufess Veteranus Legionis III. Parthicæ, TRAIECTVS five stranslatus perhibetur in cohortem vir. Pretorianorum militum, veteri more atque ab Imp. Septimio Severo in usum vocato<sup>2</sup>, quo ex omnibus legionibus supplementa cohortibus Pretorianis delegebantur. Ne vero illud infolens diditionis opineris genus, vide hoc novi Thesauri, a Gruteriano paululum diferepans.

C. ATILIVS. C. F. ROM.

CRESCENS.

MILITAVIT, LEG. III.

ANNIS. VIIII.

TRAIECTVS. IN.

COH. V. PR.

tum iftud quoque Thefauri d Gruteriani SEX. LVCCEIVS. SEX. F.

AIMIL. TROPHIMYS

VET. LEG. IV. SCYT.

TRAIECTVS. IN. PRAETOR.

COH. VI. PR.

C 3 Mit-

a Dio Caffins Excerpt. Valef. p.732. b p.DCCLXXXVI.2.

38 DISPUTATIO CAITICA Mitto alia, in quibus LECTI. A RELATI, TRALATI IN PRÆTORIVM memorantur, diligenter in unum condudia a Raph. Fabetto. Male itaque diligentifimus Muratarius. Tantus autem vir cum ad rem, toties boviam, offenderit, veniam fortasse impetrabo, si quid ego in lapidis epigrammate explicando admisero, cujus memorabilia verba, ut censendi copia sis, subjiciam.

Q. AEMILIVS. Q. F.

CASTRIS. DIVI. AVG
P. SVLPITIO. QVIRINO. LEG.
CASSARIS. SYRIAB. HONORI
EVS. DECORATYS. PRAEFECT
COHORT. 11. CLASSICAE. IDEM
IVSSV. QVIRINI. CENSVM. FEC
APAMENAE. CIVITATIS. MIL
LIVM. HOMIN. CIVIVM. CXVII.
IDEM. IVSSV. QVIRINI. ADVERSYS
ITVAROS. IN LIBANO. MONTE

CASTELLYM, EORYM, CEPIT, ET, ANTE MILITIAM, PRAEFECIT, FAERYM DELATYS, A. DVOBYS, COS. AD, AE RARIYM, ET, IN, COLONIA

QVAE-

a Reinefius Cl. 1, GCXXIV. & Marmora Fellinea p. 3040 b De colum. Trajani cap. 7. p. 156.

IEI. POSITI. SYNT. Q. AEMILIVS. Q. F. PAL SECYNDYS. F. ET. AEMILIA. CHIA. LIB

H. M. AMPLIVS. H. N. S

Exflat Venetiis, in Ædibus N. V. Nicolai Venerii. E Sertorio Ursato.

Hæc lapis , infignis profesto atque ad Hifloriam Sacram , ut bene idem \* Muratorius , illustrandam egregie habilis . Percurram singula , utque selix atque auspicatum sit initium . ordiar cum Æmilio , quod genus b , Tacito austore , secundum bonorum civium semeer suit .

Q. ÆMILIVS Q. F. PAL. SECVNDVS. Fuiffe gentem Æmiliam illuftem & variis familiarum cognominibus difinctam, monere non debeo. Lepidi, Mamerci, Paulli, Seauri, plurefque alii in celebritate verfaturur, non item Secundi. Certe non menioni ullum Æmiliorum hoc cognomine in Hiftoricorum Oratorumve feriptis legere: Tacent etiam, quos confului, viri eruditiffimi, qui in Familiis Roman. digerendis operam poluerunt. Je. Glaudorpius, Anton. Augufinus, Fulvius Urpinus. Nec nulli tamen fuere veteri Republica, quanquam obscuriores, atque e plebe, ut sufpicor: lapides fane cos loquuntur & momorant:

C 4 DIS.

a Thef. novi p. DCLxx. 1. b Annal. v1. 27 .

### DISPUTATIO CRITICA DIS. MANIBUS. C. AEMILIO. SECUNDO.

VIX. A. II, M. X.

est in marmore inter Felfinea \* Cas. Malvassa. Alium Æmilium Secundum dabit Thesanus \* Musatorii. Ex seguiore seux SECUNDAS reperimus haud semel. ÆMILIAM SECUNDAM Reinossus habet class. 1xx. 45.6 class. xx. 14.6 class. xx. 45.6 class. xx.

P. SVLPITIO QVIRINO.

Nemo hunc ignorat, nisi hospes in S. Lucæ Evangelio & Josepho . Illis Kupirus est , Gracorum more . Memini quidem non defuisse qui S. Luce verba follicitare , multifque machinis indidem extundere " aut Sentium Saturninum aut Quintilium Varum fint adgreffi . Sed eos & Codicum concordia & Juftinus Marter , ficuti erudite docuit Cardinalis H. Norisius , &c hæc quoque saxi Epigraphe valide consutant -At istud necdum agimus. Fuit P. Sulpitius domo Lanuvinus, homoque novus, originema quidem repetens a Sulpitiis, quos genere minime attingebat . Nibil ad veterem In Patriciam Sulpiciorum familiam Quirinus pertinuit 4, Tacitus ait , ortus apud municipium Lanuvium, fed impiger militiæ & acribus ministeriis Confulatum fub Divo Augusto: mox expugnatis per Cili-

a Sec. 7. cap. 8. p. 433. b MCCXC11. 4. c Valefe ad Eufeb. Hift. Eccl. 1. 2. 5. Horreus Promm. Mifcell. Critic. d Annal. 111. 48.

Ciliciam Homonadensium castellis, insignia triumpbi adeptus, dasusque restor C. Casari Armeniam obtinenti Gc. Hac ergo parte pæne par Ulysti, qui

Sanguine cretus
Sifspheo , furtifque 🕒 fraude fimillimus
illi

Inferit Zacidis aliena nomina gentis. ficuti apud Ovidium Ajax criminatur. Et tamen, ne quid genuinis Sulpitils concederet, antiquissimam gentis suz nobilitatem numo testatus creditur, de quo "Havercampus. Cera, quax viri stat & gloriam illustrant, egregie collegerunt, atque expediverunt Viri Celeberrimi" H. Norijus, Jac. Perizonius, Theod. Recenius alique plures.

LEG. CÆSARIS. SYRIÆ. Et Judææ addi oportuisse putates, nisi Syriæ nomen illam complederetur; erat enim illo tempore vi πω. 'Ιωδαίων προσθιάκι πις Συρίας, quæ Josephi verba L. xvIII. Antiq. C. 1. S. Luce νίγεμοντών πις Συρίας ctt, si-ve, ut Latinus satis bene, præses spriæ. Nam Presidis officium, alt Macce ', generale sti-caque & Proconfuste & Legatic Capias; so must provincias regentes, lices Senatores sint, Presides appellative: Proconfusts des provincias regentes, lices Senatores sint, Presides appellative: Proconfusts des provincias regentes sint provincias reg

a Thes. Morell. p. 624. b Cenotaph. Pis. Diff. 11.
cap. 16. Differt. de Orb. Aug. Deseript. p. 970. Ad Tacki
Ann. 111. c. 48. c L. 1. D. de Offic. Presid.

### 42 DISPUTATIO CRITICA

fpecialis eft. Posses & Legatum Augusti dicere, cujus provinciam administrabat, quomodo ALBINVS LEG. AVGVSTI ASTVRI-CÆ ET GALLÆCIÆ in Donii (lass. V. 219. Sed vide Celeb. Ngodt L. II. de Jurissisti, c. 7. & Ast. Campianum de officto & potestate magistrat. Roman. p. 342. Neque enim in his uberiori este libet.

### HONORIBUS, DECORATUS.

Dubium videri posser cujusmodi hi honores magistratusne , quos gesserat , an militares ? Utrosque enim ambitu suo vocabulum continet . Sape HONOR SEVIRATUS , bonor Augustalitatis , bonor Duumviratus , bonoribus omnibus fundi in literatis lapidibus a memorantur. Quumque eadem voce publicæ rei administratio adfignificaretur , bonoratos vocarunt, qui a Collegiis & municipiis ad munera gerenda vocabantur, de quo usu Gerius in Columbarium p. 119. & ante eum Cl. Salmafius ad Lampridium in Severo c. 40. Nec minus militiz decora atque or namenta exprimit . Cornelius Nepos Miltiad. C. 6. Huic talis bonos babitus eff , cui Tacitum Ann. 111. 74. junge , & Flerum L. 14. 2. Valeriumque Maximum L. 11. 6. Ext. r. Ego tamen militares intelligo , quopiam caftris DIVI AVGVSTI honoribus illis decoratus traditur . Erant autem illi varii . præcipue armilla, corona, bafta pura, phalera.

a V. Donii claff. 1. 50. 11. 74. v. 48. Reinefii claff. 11. 87. & Urfati Infoript, Patav. p. 270.

leræ, torques, vexilla: de quibus commentari fi vellem , liber effet fcribendus : ftrictim ergo & paucis . Armillas Civibus dedere . quas non habent exteri, fic Plinius L. XXXIII. 2. & Ifidorus Origin, L. XIX. 3. Coronarum alia erat Civica , ex quercu nexa , & ob civem fervatum tributa : nam qui ex lauro illam inftrunne ob Sidonii " verfum . eos in errore verfari dudum oftenfum eft; alia Graminea , quæ nunquam nifi in desperatione suprema contigir, nulli nifi ab universo exercitu fervato decreta, iterum Plinius L. xx11, 4. Cedebant his murales, vallares, & aurea, per excellentiam fic dicta . I vide Cel. Oudendorpium ad Frontinum l. 11. c. 11. ] quamquam pretio antecedentes : cedebant & roftrata . ut Plinii verba ex L. xvi. 4. ufurpem . Aured itaque omnes , quod & diferte ab A. Gellie adfirmatur L.v. Noch, Attic. c. 6. Video equidem Harduinum vallares coronas interdum argenteas fuiffe, opinatum, ex Suetonii quodam b loco, qui me quidem arbitro, id non requirit. Magis miror Celeb. Jac. Gronovium vallarem & caftrenfem diffinxiffe , quod & caftra fine vallo effe potuerint , Et Gellius tamen clariffime, Callrentis eft corona , qua donat eum Imperator , qui primus bostium castra pugnans introivit . Ea corona infigne valli babet : haud fane vallarem ab ea fecernens . Sed fatis de coronis quas copiofiffime illustravit Car. Pafcalius , excitatique

a Panegyr. Majoriani v.504. b In August. c.23.

### DISPUTATIO CRITICA

que a Madero ad Panvinjum a de Triumpho. Hafis puris nulloque ferro atmatis donabantur, qui strenue in hostem rem gesterant, ut in triumpho eas serrent. Propertius L. Iv. 3. 67. Sed tua sic domitis Parthe telluris alumnis,

Hasta triumphantes pura sequatur equos . Argenteas, argento certe decoras, fuiffe putant . Venio ad vexilla, quorum illa vel pura erant, vel argento infignia, docente Salmafio ad Fl. Vopisci Probum c. 5. Nonnunquam bicolora in ejusdem Vopisci Aureliano c. 13. Aliquando carulca , cujulmodi Agrippam post victoriam Siculam adeptum legimus in Sueronis Augusto c. 27. Phalere tam ex auro quam argento & equos ornabant & milites . Scio de militibus controversiam esse, quam tamen illuftres eruditione viri Dukerus ad Florum L. 1. s. & Drakenborchius in Silii L.xv. 255 in tanta luce collocarunt, ut dubitare nefas sit . Noli vero torques cum his permifcere, quibus inter dona militaria funs quoque locus . Auxilia & externos torquibus aureis donavere, at cives nonnifi argenteis , inquit Plinius L. xxx111. 2. Possem nunc , quæ levi brachio perstrinxi , magno lapidum inscriptionumque numero cumulatius ornare. Sed parsimoniam amo, uno propterea usurus ex Gudianis p. CLXVI. 3.

T. FLAVIO. T. F. PAL, PETRO NIANO. TRIB. MILIT.... DONATO. AB. IMP.

L. SE-

IN MARMOR VETUS: 45 L. SEPTIMIO. SEVERO, PIO. PERT. IN. BELLO. PARTHICO. HASTA. PV RA. ARMILL. II. TORQ. ET CORON,

CIVIC. ET. MVRALI. II. equo, nisi verborum ordo sit turbatus, quod affeverare non aufim, doctiffimi & Schefferi parum certa cognoscitur sententia de torquibus primo semper loco in his monumentis ante armillas hastasque puras positis : firmatur vero Illustris & G. Cuperi opinio , qua , mutata Reipublicæ forma, militibus, qui civicam meruerant non a privatis neque exercitus duce; verum ab Imperatore vel Cæfare data decernitur . Adderem infignem . Fl. Vopisci locum , nisi alia me nunc cura distineret . Dicitu r Æmilius in nostro Marmore CASTRIS. DI-VI. AVGVSTI. HONORIBVS, DECORA-TVS . Quari poteft , quales illi fuerint , armillæne, an torques, an coronæ? Cui ego quæstioni fatis ut possim facere vereor. Quid tamen Imperator Augustus in ornandis militibus , qui rem optime gesserant , observare , quemque modum fequi adfueverit . hæc d Suetonii docebunt : Dona militaria , aliquanto facilius phaleras & torques, quidquid auro argentoque conflaret ; quam vallares ac murales coronas, que bonore precellerent, dabat: bas quam parcissime & fine ambitione ac fæpe etiam caligatis tribuit . Nec desiderantur in lapidi-

a Diff. de torq. §. 6. b Explicat. gemm. August. p.219. c In Probo c. 5. d In Aug. c. 25.

### DISPUTATIO CRITICA

bus exempla , quibus idem stabilitur . Adi-Fabrettum Inscript. cap. v. p. 355.

PRÆFECTVS, COHORT, AVG. I.

Putares eandem effe cohortem, quæ σπέιρα DeBasn', five ut Vulgatus vertit cobors Augusta 2 S. Luca dicitur in Actis Apostol. C.xxvII. I. Quod etsi negare non sustineo, adfirmare nequeo : plures enim cohortes Augustæ fuere : PRÆFECT, COH, I. AVG. ITVREO-RVM in Reinesti class. vIII, 41. & CEN-TVR. COHOR. V. AVG in Muratorio reperio . Illos equidem recte arbitrari opinor , qui Legionem Augustam a S. Luca indicatam negant . Nam etfi Legiones Augustæ plures fnerint, nulla tamen, quantum quidem scimus, eo tempore in Syria aut Palæstina castra habuit . Inspice b Dionem Cassium , nec dubitabis . Σπέιρης vocabulum , fi quis id urgeat , Legionem non postulat . Mena omelpas xiλίαρχον dabit Josephus c, cohortem fine controversia intelligens, & ne a literatis monumentis deflectam , XEIAIAPXON, EIIEI-ΡΗΣ. ΠΡΩΤΗΣ. ΚΙΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΙΠΟ-ΣΙΤΟΝ, ΤΗΣ, ΣΠΕΙΡΗΣ, ΠΡΩΤΗΣ, ΓΛΙΤΥΛΩΝ - ΕΠΑΡΧΟΝ. ΣΠΕΙΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ΦΛ. ΝΟΥΜΙΔΩΝ, ΠΡΑΙ-ΠΟΣΙΤΟΝ, ΣΠΕΙΡΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΑΣ.

ФΛ.

<sup>2</sup> Thef. novi p. DCCLXXXI. 6. b L. zv. p. 645.

c L. 11. B. Jud. cap. 1. 1.

ΦΛ. ΒΕΣΣΩΝ, vetus faxum , apud a Smithum . Par ratio eft o meions mis nansuerne "ITEXIENC , cuius Centurio Cornelius meritiffimo prædicatur a b S. Luca . Qui enim de Legione hic Italica cogitant, in quibus & venerandum Walfium fuiffe vehementer miror, vereor ut caufam tenere queant . Legio Italica austorem habuit Neronem , collocataque in Meefia fuit inferiore , Dione tefte , longeque adeo a Syria : Cohors Italica fæpe recurrit, TRIBVN. MIL. COHORT. II. ITAL.& TRIBVN. COH.I. ITAL. CIVIVM. ROM. VOLVNTARIORVM in Murajorii Thefauro, Imo ipía in Syria tendere folita fuit, uti Fl. Masius L. F. Pal. Rufus TRIB. COH. MIL. ITAL. VOLVNT. QVÆ EST IN SYRIA clariffime declarat in a cadem & Gruteri infcriptionum collectione. Dicet aliquis cohortes eas Legionis Augustæ Legionisque Italicæ fuiffe, cui etfi pugnent, quæ de Legionibus istis superius enotata funt, velim mihi oftendat in legionaria cohorte præfectum & tribunum . Præfecti erant cohortium focialium & auxiliarium , ut veriffime " magnus Gravius : cofdem vetufti lapides TRIBV-NOS & Notitia utriufque Imperii nuncupare videntur, quanquam præter veterem morem, quo toti legioni finguli præerant, ficuti de fe Horatius

a Notit. Sept. Ecclesiar. As, p. 22. b Act. Apostol. c. x. 1, c. p. mmxxxv. 1. & ml111. d. p. dcc1. 4. & Grut, p. ccccxxx1y. 1, c. Prefat. in Tem. 1. Ant. Rom,

### DISPUTATIO CRITICA

Quod mibi pareret legio Romand eribuno.

Nimirum præter Legiones multæ militum cohortes ex variis gentibus inflituæ funt, quævel una cum legionibus limitibus Romani Imperii tuendis incubabant, vel variis in locis collocatæ in præsidiis erant, ut verbis \* Onupbrii Tanvinii utar; quarum e numero CO-HORS VOLVNTARIORYM CIVIVM ROMANORVM in Donii class. v1. 70. 185. fortasse fuit; forsan & cohors Augusta atque Italica.

### PRÆFECTVS. COH. II. CLASSICÆ.

Habet & hæc cobors haud parum difficultatis. Imperatorem Neronem e classe legionem conscripsiffe Tacito Histor. L. I. c. 6. cupide accredimus : nullam vero ante eum fuisse , non item . Eruditiffimus Liefius b numum effe momuit , in quo ANT. AVG. III. VIR. R. P. C. & LEG. XVII. CLASSICA , Qui fi genuinus est, ut sane videtur, fuit utique ante Neronem Legio Classica. Quid ante Neronem dico ? Libera Republica legionem classis & leeionem ad classem memoravit Livius , quod opportune animadvertiffe \* Fabrettum video . Fuerunt & Legiones , que Vegetio L. IV. 31. teste, apud Misenum & Rayennam ad tutelam inferi superique maris stabant, a superioribus nonnihil diversæ , viliores etiam , five illæ pro.

<sup>2</sup> Imp. Rom. c. 20. b Ad Tacit. l. c. c Confer. Ful. vium Urfinum Famil. p. 31. d L. xxI I. 57. & L. xxI y. 20 c Column. Tsajano C. 11 I. p. \$4.

proprie legiones non fuerint, sive ad formam verze legionis per cohortes suas descriptæ: neque enime a res inter doctos convenit. LE-GATVS certe LEG, CLASSICAE est intermonumenta \*\* Gudiana.\*\* Contra ea tribusus co-bortis classica\* in Notitia Imperii Occident. p. 144. ubi \*\*Pancirolli\* notam ne neglige.\*\* CO-HORTEM. II. CLASSICAM reperio in Onuph. \*\* Panvinii\* Civitate Romana c. 50. & b Grutero, qui lapidem inde sumit: subjiciam epigraphen

Q. VIBIO. Q. F. AIMILIA VETENIO. EQ VO. SEVERO DVCENTANO. TRIB. SEMPR. PR.

LEG. XXII. PRIM. AVG. P. F. SEMPRON. COH. II. CLASSIS. G. PATRONO. AEQ VICVLA.

GES. TR. IVVENT. TREB. MVTVSTÆ.

Quæ quidem, au nunc se habet, mire prava ett. Reste Gudiar SEVIRO. DVCENARIO corrigit: & ne dubites, \* Fabrettum adi, ubi, si non eadem, gemina certe vulgatur. Ibidem nelius MAGISTR. IVVENTVTIS. TREB. MYTVESCÆ. Denique CENTVRIONEM CLASSICVM offert lapis \* Thesaurinovi, ubi quod vir Eruditissimus adscriptic CENTVRIONEM. CL. PR. RAV. esse in \*V. Miden in Marm. Vett. D Rei-

a p. cxx 1 v. 7. b Thefauri p. ccccxxxx v 1 1. 9. c Infeript. Domeft. c. 111. p. 119. & 217. d p. decex 1. 8.

Reinesio, bene habet : quamquam ipse sui dein oblitus eundem repetiit p. MMXXXII. J. Sed hoc viro egregio in hac lapidum guray wyi haud raro evenit : vide modo, ne criminosum id censeas, p. DCCCXX, I. & p. MMXXXII. 4. ut alia ne memorem . Occurrit & ille clafficus Centurio in Doniana classe v 1. 15. additurque explicandi causa, ni tamen classicus appelletur quafi primæ auctoritatis dignitatifque , non vero ... cum relatione ad officia in navali militia : quod mihi, pace viri doctiffimi dixerim, vero confentaneum non videtur : Centuriones classis Prætoriæ Misenatis . Optio classis Pr. Ravennatis fæpe obvii in his monumentis . & Centurio classiarius apud a Tacitum aliud postularet . Atque its quidem obtinuisse videmur , CO-HORTES CLASSICAS Romania non fuiffe insuetas. Ubi vero agere ea, cui Æmilius Secundus Præfectus fuit, folita fuerit, finire non audeo. In Syria fi tetenderit, haud abfurda suspicio foret ad Orontem, vicinumque mare a piratis tutandum fuiffe institutam . Seleucena certe classis deinceps ad auxilium purgandi Orontis , aliafque necessitates Orientis Comiti deputabatur in L. unic. Cod. Theodof. de Classicis , ubi plura Gothofredus . Id vero prius addere debeo, quam ad alia yertor, 2 classicis Legionibus Cohortibusque colonias classicas nomen impetrasse : quarum e numero in Gallia Narbonensi, Forum Julii, in Italia Suef-

a Annal, L. xIv. 3.

Suessa. Tituli causam si petas, lege Harduini notam ad Plinii L. 111. 4. quæque disputantur ab a Illustri Spanbemio . IDEM, IVSSV. QVIRINI. CENSVM, FEC Singularia hæc funt & eximia in primis. Cenjum defignant , cuius & S. Lucas conmeminit, a Sulpicio Quirino in Syria & Palæstina actum . Missus enim ab Imperatore Auguflo eft , αποτιμησόμενος τα έν Συρία , uti Tolephus extremo libro xv 11. Antiq. Jud. fcriplit. Syriæ, relegato Archelao, Herodis Magni filio, accessio sive προσθήκη, quod sapra admonitum fuit , fasta erat ludæa , quare & illa codem tempore censita fuit . Est & alius in S. Luca E Evangelio locus, in quo & census & Cyrenii five Quirini hujus eminet memoria: ΑΥΤΗ. Η. ΑΠΟΓΡΑΦΗ. ΠΡΩΤΗ. ΕΓΕ-ΝΕΤΟ. ΗΓΕΜΟΝΕΤΟΝΤΟΣ. ΣΥΡΙΑΣ ΚΥΡΗΝΙΟΥ. Sed perdifficilis & miris criticorum atque interpretum curis exercieus . Fuerunt , ficuti antea indicavi , qui Cyrenium five Quirinum hine amoliebantur. Alios , nodum audacissime secantes , totum comma ex S. Luca eliminasse inaudio; qui si patrocinium violentissima conjectura se reperiffe putarint in d'Oratione quadam in Natal. Christi, ea recitatis ceteris omittente, errant

a Differt. Ix. de usu & prast. Numism. p. 687. b Actor. Apost. c. v. 37. c C. 11. v. 2. d Inter spuria Joannis Chrysostomi Opera Tomo x. p. 821.

profecto. Auctor Homiliæ rem fuam negligentissime gessit, pluraque de suo imprudens admensus est, alia pro arbitrio resecuit, neque partem tantum eorum verborum, fed & totum fequens comma , damnabili exemplo . Quod genus veteribus illis Theologis, quos Patres appellamus , subinde contigit : id vero ne criminolius, quam verius, dictum videatur, ecce exemplum, cujus indicium debeo clarifsimo Disputationis hujus Prasidi. In eodem operum 30. Chrosostomi a tomo Oratio in Paralyticum exflat , cujus scriptor ex S. Joannis Evangelio c. v. 2. hæc recitat : "He de er mig Ίεροσολύμοις κολυμβήθρα, ή έπιλεγομένη Έβραϊς Βηθεσδά, πέντε στοάς έχυσα . Έν πάυταις κατέκειτο πλήθος πολύ τῶν ἀσθενούντων, τυφλών, χωλών, Enpar : He de ris ardparos exer rpianortaonto em exaver to adereia. Que fi obiter confiderentur, putes hominem non legiffe in S. Joanne έπὶ τῆ προβατική. Et legit tamen, diserte ea in sequentibus declarans. Putes etiam Codicem ob oculos habuisse, in quo memorabilis Angeli descensus in eam piscinam , sive pars extrema versus tertii & quartum comma deficerent: idque tanto citius, quod tota Oratione eam Historiæ particulam vix leviter perstrinxerit . Ubi tamen

a p. 885. Editionis Benedictinorum .

ad diligentius examen omnia revocaveris. Oratorem istum negligenter transiliisse ante oculos polita, atque omilisse summa socordia, quæ sua ætate in S. Joanne legebantur, comperies. Qui enim Domino Christo, baptismi auftori, & vice quidem ejus piscinæ, ut adfirmat , inflituti , hæc tribuit : er morn [piscina ] είς κάθετος καθαίρεται. Έκει [ in baptismi lavacro] αναρίθμητοι καθ' έκας ην άναγεννηθήσονται . Έν τάυτη ΑΓΓΕΛΟΝ απές ειλα . έν έκείνη έγω ό των αγγέλων ποιητής καπλθον . Is Angelum in piscinam descendentem in Foannis Evangelio suo tempore fuisse, etsi tacet, clamat. Itaque, ut e brevi diverticulo in viam redeam, negligentia incerti . indoctique scriptoris nihil adjuvat male suspicaces, præsertim cum vetusti Codices fibi constent , & antiquissimi eruditioresque Theologi ista semper lectitarint, quod de 7uflino Martere . Origene . Eufebio . ut alios præteream, citra dubium est. Vide vero quid audaculos in hæc præcipitia impellat . Cyrenium negant illa tempestate, qua primum Dominus Jesus , humana carne vestitus , lucem adspexit, Syriæ præsidem fuisse. Esto. Ergo S. Lucæ ifta ejus ævi rebus gestis pugnant & disconveniunt ordine toto. Bona verba quæfo. Putaram omnia prius experiri quam vim . D &

a Vide hujus Homiliam 1x. in Lucam, & Euschium Demonstrat. Evang. L. v11. 2. p. 341.

54

fapientem decere . Quid fi enim S. Lucas id voluerit , descriptionem istam esse priorem priusque factam, quam Quirinus Syriæ præficeretur , præfecturamque ejus administraret ? Num quid dubii supererit? Equidem non opinor . Vir fandus Christi nostri & Apostolorum historiam ad Theophili sui bonorumque omnium usum concinnavit. In parte posteriore censum, de quo hoc marmor, designaturus erat, Judæis vehementer invifum : eum vero ne qui imprudentius cum ἀπογραφη, cujus tempore D. lesus natus est, confunderent, egregie adpositis illis verbis operam dedit. Jam istam verborum effe poffe & debere fententiam erudite oftendit . Jo. Georg. Herwartus . Quod iplum postea & majore copia exsecuti sunt viri laude mea majores , 5 Jac Perizonius , 6 Tako Hajo Honereus, d Job. Henr. Majus, hoc infuper addens : locum ita exponi debere ipfa jubet Historia , contra quam loqui stultum est , items genius lingue . In confensus tam eleganter quant folide dodorum . Pulcre quidem memini , verfionem istam non omnibus probari, celeberrimum . J. G. Heineccium nonnulla illi opposuiffe , plura eruditiffmum f Salom. Deglingium s ultro tamen faffum, conftructionem illam & ver-

a Chronol, esp. eest., p. 189. b Differite. de Augustea orbis defeript: p. 953. c De origine Christie et Davide e. 14. p. 1901. d Obfervat. Parte 1. 12. 128. loge p. 97. dec. f Differt. de Censis Angel parts. p. 225. dec

Versionem, nec a Græcæ linguæ indole, nec a facro stilo alienam videri . Sed quæ illi objiciunt , partim a viris doctiffimis , quos nominatim appellavi , infracta & debilitata funt , partim ita comparata, ut levia possint videri. Deslingii quæso hæc perpende . Quum ex omni antiquitate nulli Ecclefie Doctori per tot fecula ante Herwartum, novæ interpretationis audorem , explicatio illa & confirudio in mentem venerit , manifesto id esse indicio , eam a S. Lucæ verbis alienam effe . Unde enim id illi exploratum fuit ? Tertullianus certe Lucæ verba non ejus ad exemplum accepit, cum 4 cenfus fub Augusto actos per Sentium Saturninum constare ait . Quin si asperum id docti viri decretum valeat , quid fiet tot egregiis observationibus, quibus nostra avorumque memoria præclara eruditione viri ex intimis Hebræorum, Arabum, Græcorumque fermonis adytis clariffimam lucem quam plurimis Veteris & Novi Testamenti locis adsperserunt, veteribus plane ignotam ? Ne ipfe quidem Deylingius, hoc genus observationum minime fugitans , id in fe dictum vellet . Verum definendum est . Id liquido apparuit , S. Lucam cum marmore nostro belle conspirare, nec quicquam tradere Quirini, Romanifye rebus adverfum.

CENSVM. FECIT. APAMENAE, CIVIT Variæ Asse in provinciis Apameæ nomine D 4 in-

a L. Iv. adversus Marcionitas c. 19.

infignes fuere urbes; dubium tamen quot numero, quinque, an fex, septemve ? Quam litem, etfi haud inutilem neque injucundam, missam debeo facere, ne rerum copia offendam . Tetigit eam Fruditiffimus \* Falconerius. & Salmafius . Hæc Syriæ eft , olim vicus & pomine quidem Pharnaces . fi non fallit 70annes Malala . Fallit fane cum eam a Seleuco ex nomine filiæ Apamiam , deinde Pellam nuncupatam perhibet, ut deinceps dicam . Sita erat ad Orontem in colle, quem amnis incingens una cum palude infulam pæne faciebat . Strabonem audire operæ erit pretium . Λόφος γάρ ές τι έν πεδίω κοιλώ πετειχισμένος καλώς, δυ ποιεί χερρουίζουτα ό Οράντης , το λίμνη περικειμένη μεγάλη . Hinc enim discimus, cur a Macedonibus & Cherronesus & Pella fuerit appellata. Et Pella quidem, tum quod eo nomine in Macedonia urbs effet : nam cupide fuz regionis nomina urbibus Afiæ, quod Appianus e monuit, imponebant : tum etiam quod elevatiore in colle eft, quod fere zeikhe vocabulum gentis fermone indicabat , docente ex Ulpiano Illustri f Ezecbiele Spanbemio . Cherfonefus vero , quod ad infulæ ferme modum ab Oronte incingere-

a Differt. de numo Apamensi Tom. x. Thes. Gronovia p. 672. b Ad Solinum p. 492. c In Chronogee, p. 15 p. d L. 16. pp. 1091. c In Syriacis p. 2021. f Ad Jaliani Castres p. 72. Vide & clarist. Prassdem ad Hieroclis Synecdemum p. 720. tur . Discimus præterea , nihil dissentire scriptores vetuftos, quum Demetrium Poliorceten in Chersoneso aut Pellæ in Syria fractis rebus affervatum perhibent . In Chersoneso a Plutarchus . Pella Diodorus Siculus ait , eandem urbem indicantes \* . Seleucus Nicator ea nomina obliteravit, inposito Apamez. Memini , Oppianum He Mar cuntintor vocare . fed Poetæ hanc veniam nemo negat . Unde vero Apamea ? Claudius d Salmafius , observato omnes urbes, quæ Apameæ vocantur, intra amnes fitum habuisse, ex Hebrao fonte nomen repetebat, urbemque circumdatam cinstamque aquis notare : mihi id admodum accidit dubium , præsertim cum veteres Seleucidis aliifque Gracis urbium earum nomina accepta referant . Hos vero ex Hebræorum dialecto oppidis nomina voluisse facere, haud scio. an vero diffimile fit : confer tamen Rochartum paria fere opinatum Can. L. 11. 2. & , fi placet , affentire , Johannes Malala , ut vidimus ; ex filia Seleuci , Stephanus Bezantinus ex ejufdem matre, alii ex Seleuci uxore appellatam referent, ut . Appianus & Strabo . Seleuco certe Apama nupfit, ex Perfis oriunda, auflore Plutarcho : iflud autem Apamæ nomen infolens in Oriente feminis haud fuiffe \$ 70/ephus

a In Demetrio p. 914. b Excerpt. Vales. p. 263.

<sup>\*</sup> Vide clariff. Præfidem ad Diodori Eclog. Tom. 11. p. 561. c Cynegetici L. 11. 100. d In Solinum p. 491.

e In Syriacis p. 201. f In Demetrio p. 903. g L. x1. Ant. Jud. c. 111.5. p. 552.

phus teffabitur. Aliud reffat obiter tangendum.

Vulgavit Jo. Vaillantius numum AΠΑΜΕΩΝ TON IIPOC AZIO. Hanc autem, de qua fermo, " Sozomenus The Trods To 'Agias voeitat . Amnis ifte Axjus qui tandem fit , difpuratur . Quid Harduino in mentem venerit . indicavit iple ad Plinii L. v. 23. Norisi fententia exposita est in Epochis Syro Macedonum. Equidem Vaillantii opinioni accedo, Orontem intelligentis, qui fane urbsaccubabat, Atque hæc propteres quoque probabilior , quod in hæc tempora Orontem Syri atque Arabes eodem ferme titulo defignent, ficuti erudite celeberrimus Albertus Schultens ex Abulfeda patefecit, Eandem fredant numi Mufei Theupolitani , quibus IEPA KAJAT-TONOMOC & IEPA KAI ACTAOC inscripta eft , atque alius longe excellentissimus , diluvii, uti nonnulli arbitrantur, Nozchici typum exhibens , de quo multa Falconerius fingulari Differtatione, cui tamen apte jungetur Schurzfleischit Disputatio de Philippis S. vIII. Nune, fi animus ferret, notari polfet lapfus Thome de Pinedo , qui grandem ertorem inpegit Ammiano e Marcellino , confundenti , ut errans ipie censuit , hanc Apameam Syria, & Apamiam in Melene . Ille enim rece utram-

<sup>4</sup> Hift. Eccle. L. vII. 15. b Differt, II. cap, II.
p.24. c In Indic. post vic. Saladini voc. Flav. Orontes.
d p.1249. & 1250. c L. xxxII.66.

utramque distinxit. Posset etiam alius Manutii '; sed reprimo me . In nostro Ispide Apamena est Givists . Alibi Apamenii & Apamienses, quorum illud in Justino b dannat Tanaquil Faber, hoc in ' Tacito ad Stephanum sun Berkelius , PRAEF, sinc COH. I. APAME-NAE habet ' Muratorius , APAMENSEM quoque, nist conjectura fassus sit. Verba hac funt.

D. M.

AVR. IVSTAE. COIVGI KAR. NAPANN. BENEM. FECIT. C. ARGILIVS. EXS VPERATVS. MIL. COH. VIII. PRAET. ET. FILI. EIVS

#### EXSVPERANTIANVS ET. EXSVPERIVS

In quorum fecundo versu mendum cubare Vit dodissimus, & pro NAPANN. Natione Apamens [sei poste "censet: cui ego de menda ni-hil refragabor, de remedio dubito. Redius erit NAPANN. sive natione Pannonia, quod in his monumentis haud sane inustratum. Sic in hoc ipo "Thesauro. D. M. AVRELIO. FESTIANO. NAT. PAN. VET. AVG. & L. TERENTIO. SABINO. NAT. PANNONIO. apud Fabretsum b. D. M. S. AVRE-

4 în Cicer. L. 11. Epift. 17. Famil. b L. xxxxx. 1. 6 Anual x11. 58. d Thef. nov. p. mlit. e Decexxxviii.6. 5 p. decec. 9. g p. decelvii. 5. h înscripe. p. 164.

60 DISPUTATIO CRITICA
LIA. MARCIA. NA. CIVES, PANNONIA.
& Donium claf. x111. 8. NA. CILIX. Quibus
fi qui paulo morofior adfentire recufet, adeat
Raph. Fabrettum, eum ipfum lapidem prorfus
hoc modo \*reprafentantem. Verum abfolvo
Virum doctifimum, licet Fabretti oblitum,
hac parili ratione in Addendis, quod ferius
animadverti: emendantem.

CENSVM. FECIT. MILLIVM. HOMIN.
CIVIVM. CXVII.

Ad hæc adhæresco . Suspicor quidem non solius urbis Apameze incolas censitos esse, sed quotquot ad eam civitatem pertinebant , quia CENSUS. APAMENAE. CIVITATIS. 62-Aus dicitur . Prope Apameam erat vicus amplus hominumque multitudine conspiciendus. cui Nicertæ nomen in Theodoreti b Hiftor. Religiosa. Nec longe aberat oppidum Seleucobelus . a Theophane έν τη Απαμέων χώρα, ut clarissimus Præses ad Hieroclem docuit collocatum . Nec alia , uti Idem mihi perfuafit . fententia Stephani fuit , nune quidem fcribentis, Σελευχόβηλος, πόλις Συρίας manoior . Sed absurde . Fuit enim ifta urbs in media Syria, non prope Syriam. Ipfe Stephanus paulo ante posuerat , Densunoc , muλις περί' τη έν Συρία 'Απαμεία , non aliam, ut conjicio, designans. Melius ergo

a Inferipto Domefto p. 138. N. 130. b C. 3. p. 785. e Syncodemi p. 711.

fuerit, πόλις Συρίας, Απαμέιας πληwior. Ita certe fibi constabit Ethnicographus, nec adversos deinceps habebit ceteros scriptores, Seleucum five Seleucobelum non prope Syriam, fed in ea juxta Apameam statuentes, nti omnium clariffime \* Theodoretus . Habuerint vero Apamea, Nicertæ', Seleucobelus, aliique agri Apameni vici ingentem hominum numerum : eccui vero videbitur fimile CI-VIVM. ROMAN, id enim, ni erro, verba volunt , millia ibi fuiffe cxvII. ? Præfertim cum Imperator Augustus Civitatem Romanam parcissime dederit , neque vulgari ejus bonorem passus fit , referente b Suetonio . Non quidem ignoro, M. Antonium tanquam ex testamento Julii Cæsaris civitatem non solum singulis, fed nationibus & provinciis universis dediffe e perhiberi . At Apamenos , in illis fuisse , quod quidem recordor, legere non memini. Ut libere itaque animi fer :entiam profitear , opinor in marmore aliquid deficere, fcriptumque fuisse MILLIVM. HOMIN. L., aut simile quiddam, CIVIVM. CXVII. Melius certiufque fi quis conjecerit, vatem eum perhibebo optimum.

IDEM, IVSSV. QVIRINI. ADVERSVS. ITWREOS. IN. LIBANO. MONTE. CASTELLVM, EORVM, CEPIT

Castellum Iturzorum, quod Æmilius occupa-

b In Augusto C.40. - a Hift. Religiofz c. 3. p. 793. c Vide Cicer, Philip. I. c. 19.

62

vit . in Libano fuisse perhibetur . auod cum Strabone probe congruit, hæc de illis a referente : Ta per our operra , memoraverat paulo ante de Libano, \$ yours marma Iroupaios τοι "Αραβες , κακούργοι πάντες . Alioqui fedes Iturzorum fatis est controversa . S. Lucas b Philippum tetrarcham vocat mg 'Irspaias ται Τραχωνιτίδος χώρας, Josephus eidem Philippo, Herodis filio, Batanzam, Trachonitidem , & Auranitidem contribuit , Ituræa neglecta, Antiq, Jud. xvII, 12. 4. Hinc conclusione quadam conficient doctiffimi viri Chrift. Cellarius, & Hadr. Relandus Auranitidem & Ituræam eandem fuisse : neque ego repugno, a Libano tamen monte non admodum removendos Iturzos ob hoc marmor & Strabonem arbitratus . Habet & Plinius L. v. 23. Ituraorum gentem & qui ex iis Batarreni vocantur . Qui quidem Bætarreni , fi paulo notiores effent . Iturzorum fedem poffent quodammodo illustrare. Fuit quidem in Palæstina Betarrus inter Cæfaream & Diospolim, nihil admodum juyans , cum & yocabuli scriptura e fit dubia, & Iturzi longissime inde afuerint . Fuit in Palæstina tertia vicus amplus Βαιταροούς , cujus incolæ , Stepbane indice , Βαιπαρρήνοί . Atque hos admoverunt Viri

<sup>2</sup> Geogr. L. xv1. p. 1096. b Evangelii c-111. v. 1. c Geograph. Anto L. 111. 113. p. 529. d Palzift, L. 1. 22. c Vide Itinerar, Antonini p. 150.

Docti ad Plinium illustrandum, haud scio an prave . Palæstina tertia sub Christianis principibus dicta est ea regio, quæ olim Arabia Petræa : hinc & urbes Palæstinæ ejus in Hieroele & Notitiis Ecclefiasticis pleræque omnes pertinuerunt olim ad Arabiam. Arabia vero Petrza longissimo terræ intervallo a monte Libano fejuncta erat , Iturzorumque gente . proinde & illi Batarreni . Scripti Plinii libri . ficuti Dalecampjus & Harduinus monuerunt, vocem aliter at que aliter edunt. E quorum difcordia fi Batangos inflaurare liceret , res bene fortasse procederet, opportunos istic certe loci , a Plinio , quod merito alioqui mireris , nusquam alibi memoratos. Sed in conjectura istud deputo, nemini eam obtrudens. Tranfierunt olim lturzi in facra Judzorum , nec deposuerant tamen pravos mores & scelestum illud rapiendi fludium ; κακούργοι πάντες , inquit Strabo , five nequam & malefici : quod corum institutum fortasse perennavit , quoniam loca montana & sterilia incolebant . unde & Apulejo dicuntur b frugum pauperes . Magnus quidem Pompejus eos in ordinem coege. rat . uti præter Strabonem & Appianum docet " Paulus Orofius , fed remoto metu rediife viderur pristinus vitæ amor . Hoc tempore Philippo parebant, quo aut non reprimente rapinas , aut impedito , Æmilius juffu Quirini

a Synerdemi p. 721, ibique Clar. Przf. b In Floridis p. 342. c Libro v. 6. cum nota Fabricji, .

rini eos compelcuit . Philippo mortuo contributi funt a Caligula Sohemo, post cuius fata Iturza pars & accessio fuit \* Syriz. Quia vero sagittis Ituræi dexterrime utebantur, frequens eorum inter Romanorum auxilia mentio folet fieri : PRAEF, COH, I. AVG, ITV-REOR. eft in Reinefii class. v111. 41, DECV-RIO. ALAE. AVGVSTAE. ITVREORVM in Thesauro b Gruteri : Præterea Saggittarii Iturai funt in Vopisci Aureliano c. 11. & cohors prima Itsreorum in Imp. Occidentalis ' Notitia . Atque hac de Itureis : De vocis scriptura utrum Iturai , Ityrei , Itourai , an Iturei præstet, nihil addo. Videri possunt viri docti ad Virgilii Georg, 11. 448. Cl. Daufquius Orthographiæ p. 170.

ET. ANTÊ. MILITIAM. PRAEFECIT.

Obscurum sibi ese ait Muratorius, quid velint illa ET ANTE MILLITIAM PRAEFELT FABRY Mihi plana & expedita videntur, s PRAMEF. CTVS FABRVM legatur, quo & scriptum suisse modo minime dubito. Habebat legio, verba sunt Vegetii L. II. de Re Militaric, x I. fabros lignarios, instrudores, carpentarios, pidores, reliquosque artisses ad byternorum adiscia fabricada a da machinas, turres ligneas, ceteraque, quibus vel expugnantur adversariorum civitates, vel defendum tur

a Vide Taciti Annal. x11. 23. b p. px1x. 5. 5 P. 108. cum Pancirolli scholio .

tur propriæ præparatos. Tum post pauca:
Horum judex eras proprius præfestus fabrorum.
Ex quibus, quod & aliunde constabit, singulos legionibus suisse sabrum præsectos, quorum curæ & dispositioni reliqui sabri paruerint, jure colligas. Idem patet ex hoc monumento veteri Reinessan.

C. ANCHARIVS. C. L. EVTYCHVS. FABER FERRARIVS. LEG. XX. GEMINAE

L. ANCHARIVS. C. F. PHILOSTORGYS FABER, LIGNARIVS, MACHIN, BELL.

Q. ANCHARIVS. L. F. NICOSTRATVS FAB, ET. PRAEF, FABR, LEG. XX, FECER.

Probe scio.doctiffimum P. Manutium b alia fuifse opinione : monuit ille , & vere , Ciceronem in Cilicia duas habuisse legiones : memorare tamen unum duntaxat Q. Leptam præfectum fabrum . Præterea C. Julium Cæsarem familiarissimum Cornelio Balbo, & Prætorem & Confulem illi præfecturam fabrum detulifse : eum vero, si quot legiones in exercitu, totidem præfecti fabrum fuissent, haud valde fuisse honestatum. Ego vero vehementer vereor, ut hac apta fint ad convellendas lapidum έπιγραφάς, quæ singulis legionibus præfe-Aum fabrum inponunt : ex Ciceronis certe filentio nihil admodum in contrarium confici potest . Cornelio autem Balbo , viro mire am-V. Mieden in Marm. Vet.

a Class vi 11.65. b Ad Ciceron. L. 11. Epist. 17.

bitiofo, quidvis primis initiis fatis erat, ut præter ceteros emineret. Utcunque tandem de illo statuatur . PRAEF. FABR. LEG. II. AVG. eft in Donii class, vz. 80. PRAFF. FA-BR. LEG. III. ITALICAE apud Fabrettum 1, & PRAEF. FABR. LEG. III. PARTH. p. 177, tum. pag. 668, PRAEF, F. BR. LEG.III. MACEDON, præterea in Sponio b PRAEF. FABR. LEG. VI. AVG. His addere fi velim præfectos fabrum fingulis legionibus inpolitos, quos plurimos lapides Gudiani, ex Ligorio descripti , repræsentant , numero obtunderem fastidiumque moverem . Potius addam . in Muratorii ' Thesauro Novo reperiri , PRÆF. FARR, IMP. CAES, NERVAE TRAIANI. ita fortaffe dictum, quod una cum Trajano in castra tetenderit, aut ejus beneficio hunc honoris gradum debuerit, aut præ ceteris probatus fuerit , ut C. Vellejus Cn. Pompeii, Marcique Bruti, & Ti. Neronis Præfectus fabrum in & Vellejo Paterculo . Quo quidem modo si acceperis marmoris verba e ejusdem Thefanri :

MA. AEMILIO. AVR. PVB. PROCVLO PRAEF. FABR. MA. LEPIDI. AVG.

PROC. SACRYM

haud opus erit, ut cum doctifismo viro LEPI-DO aut LEPIDIO refingas. Est & aliud in

a Inscriptionum Domest.c. 3, p. 181. n. 378. vide & n. 381. b Miscellancorum p. 60. c p. decevi 1. 5. & MMXXIII. 3. d L. 11.76. e p. delxix.

eo lapide vitiofum , quod obiter eximam . Deesse videtur Filii nota, neque sanum præsto AVR. vocabulum : id enim gentile , non prænomen, cujusmodi ad patrem designandum hic requiritur , Fuiffe autumo , M. AEMILIO. AVL. F. PVB. PROCVLO. h. e. Auli Filio Publilia Proculo : namque ita mos ferebat. ut & patris prænomen memoraretur, & tribus, in qua censitus erat. Quam rem exemplis non probabo , quæ apud Ciceronem , 7ofephum \* , aliofque scriptores atque in lapidibus numerum pæne excedunt . Vide tamen , fi tanti est , Panvinium & & Manutium b . Verum in viam . Fuerunt & in municipiis ac coloniis collegia fabrorum ad incendia arcenda, operaque publica reficienda & farta tecta ædium facrarum ac communium locorum tuenda, ut Imperator Trajanus 'indicat , quibus suos etiam fuisse præfectos lapides testantur d plures. Sed longior fum , quam proposueram; de fabrum collegiis fi quis plura defideret . Fontaninum confulat Antiquitat. Hortæ L. 11. 5.

### DELATVS. A. DVOBVS. COS. AD

Quid hoc fit ex \* Cicerone cognoscimus, cujus tamen verba, cum erroris ansam multis prabuerint, non alienum erit adjungere, quæ

E 2 vir

\* Anziq. Jud. L. x1v. 10.

a Civitat. Roman, cap. 50. & 51. b Ad Ciceron. L. VIII. Ep. 8. Fam. c Epift, Plinii L. xx 42. d Confer. Reineflum claff. 11. 12. Donium claff. v. 90. Fabretum P. 264, 449. 560. e L. v. Epift. 20. Familiar.

vir magnus Joan. Fred. Gronovius a commentatus est. Dicebat illa fomnis antiquitas I deferri in beneficiis ad ærarium : Sed in boc non erat emolumentum . verum merus bonor den commendatio illarum personarum apud populum Romanum , profutura il lis vel ad majora ornamenta ab Republica consequenda, vel ad pericula , fi qua exflitiffent , fublevanda , tanquam olim meritis , ut judicio le beneficio principum bonestarensur . Sic Archiam in beneficiis ad erarium delatum ab Lucullo Proprætore & Confule , fic L. Cornelium Balbum , a Pompejo in illorum defenfiane jadlat Cicero . Hadenus Gronovius . Loca Ciceronis , quæ innuit , funt in Oratione pro Archia c. r. & pro C. Balbo c. 28. Posteriorem exscribere liber . huic noftro fere geminum : In summa amicorum copia cum familiarissimis ejus [ Cæfaris ] est adæquatus : in prætura , in confulatu PRAEFECTVM FABRUM DETVLIT . Poffet & heic quæri . finene BENEFICIARII , quorum in faxis atque apud icriptores baud infrequens memoria, iidem ac delati in beneficiis ad erarium ? Videtur Vir fummus Isaacus Casaubonus ab hac copinione non prorfus alienus fuisse . At politissimum Gravium si audis d, in beneficiis ad ærarium deferebantur comites magiffratuum ex cohorte Prætoria . non ut beneficiarii

f De Pecunia vetere L. 111. 17. p. 253. b Vide Lipfium in Taciel Hift, L. 1v. 48. & C. Rittershufum ad Plinil L. x. Ep. 42. c Ad Suetonii Tiber. c. 12. d Prxfatione in Tomum. 1. Antiq, Roman.

eigrii milites crearentur, sed honoris & courmendationis caufa. Beneficiarii autem milites dicebantur, qui gratia aut suffragatione ducis , legati , tribuni legionis , centurionis provehebantur in locum honestum in castris , nulla habita eorum ratione, qui in beneficiis ad grarium delati erant a Proconsulibus, aut Proprætoribus : cui ego adflipulari non gravabor. Stant certe ab his partibus plerique scriptores, a Lipsio conducti, firmantque easdem lapides, in quis fæpe \* BENEFICIA-RIVS. TRIBVNI, BENEF. COS., BE-NEFICIARIVS. PRAEF. PRAETORIO, aut BF. CONS. ut DIDIVS IVLIANVS in veteri monumento, de quo præter Apianum Inscript. German. pag. ccccLxI. Joan, Heroldus de Station. Legion, Germ. c. 7. nonnihil tamen ab Apiano discrepans. Verum hoc obiter, & quali extrinfecus . Id adjungere intempeffiyum non erit , & Modeftinum b memoraffe tribunos militum , præfedos & comites legatorum , qui ad erarium, aut in commentarium principis delati funt : disputarique ab interpretibus , fintne illis salaria cibariaque ex ærario præbita? quæ illis citra dubium apparitoribus fuerunt data, quos Curatores aquarum ad ærarium detuliffent : fic enim in d Senatufconfulto . EOS DIEBVS, X. PROXIMIS, OVI-

a Vide Reinessi Epistexxxxxx 25 3 3 b L. 23.

Pand. ex quib. caust. majores . e Vide Bristonium Antiquit.
Selecar. L. 1v. 14. & P. Burgium Elector. c. 9. d Apud
Frontinum de aquaductibus p. 179. Edit. Poltni

70 DISPUTATIO GRITICA
BVS. SC. FACTVM. ESSET. AD, AERARIVM. DEFERRENT. QVIQVE. ITA.
DELATI. ESSENT. IIS. PRAETORES.
AERARII. MERCEDES. CIBARIA. QVANTA. PRAEFECTI. FRVMENTO. DANDO, DARE. DEFERRE. SOLENT. AN.
NVA. DARENT. Adde Cujacium L. XII.
Observation. c. 33.

ET. IN. COLONIA. QVAESTOR.

Dolco Coloniæ, in qua honoribus his fundus est Æmilius, nomen adseriptum haud esse, neque etiam constare, unde Venetias,
ubi cum maxime asservari lapidem Muratorius
restatur, hoe monumentum translatum steritatur, de monumentum translatum steritatur, de monumentum translatum steritatur, de vane peuniæ redituumque Reipublicæ
agebat, unde QVAESTOR. ARK. PVBLICAE apud Muratorium p. DeCXXXI. n. 2. &
QVAESTOR. ARCAE. REIP. NEPESINOR. apud Fabrettum 2. Cetera, nam in his
moram nectere nolo, explicabunt Rupertus
ad Pomponium p. 118. & A. Campianus de
potest & Jurid. magistr. 199.
AEDILIS III.

Et hic mihi otium fecit Anpl. Everard. Otto fingulari Commentario de Ædilibus . Tantum monebo Pontificatum fæpe Ædilitati adjungi , veluti in b T. FLAVIO. L. F. STEL. CIMBRO. PONTIF. AED. BIS. IIII. VIR. I. D. & T.

a Inscript. Domeft. p. 745. b Inscr. Fabretti p.664.

## IN MARMOR VETUS. 71 & T. MARIO. AED. IIII. VIR.I. D. PONT. pluribusque aliis.

DVVMVIR. II.

Amplissima Duumvirum in coloniis dignitas erat, quam propterea ne Senatores quidem Romani detreftabant . Pompejum Magnum, gestis rebus ac triumphis illustrem, Capuæ isto honoris ornamento conspicuum fuisse ., Cicero indicat . Tiberius , quantumvis Cæfar, in Corinthiorum numis II. VIR. 6 fignatur . Ipie Hadrianus , jam Augustus , quod opportune monuit Vir doctus, per Latina oppida Dicator , & adilis, & duumvir fuit, tefte Spartiano in eius vita c. 19. Quod ne miremur facit excellens duumvirum auctoritas : præerant coloniæ, causas ad Decuriones referebant, corumque sententiam rogabant, ut alia, de quibus c Fontaninus, præteream. Jam quod Illustris Ez. Spanbemius a animadvertit in antiquis auctorum in lapidum monumentis legi fubinde eofdem Civitatum vel Coloniarum Duumvios & Sacerdotes , ut in Actis Caciliani Didynus quidam Sacerdos Jovis opt. Max. & finul Duumvir Coloniæ Carthaginiensium dicitur: ic & in Æmilio valet , duumviro pariter & Pontifice . Jungerem his AED. DVVMVIR. PONTIFICEM. ex Muratorii e συναγωγής nisi prolata abunde forent .

a Oration, poir reditum in Senatum c. 11. b Vaillact Num. Coloniar, p. 74. c Antiq. Horte L. 1. c. 2- p. 34 d Diff. Mr. de ufu & praft, Num. p. 416. c Thef. novi p. Delxxvv. 5. vide & p. C. n. 5.

## 72 DISPUTATIO CRITICA 1BI. POSITI, SYNT. Q AEMILIVS. O. F. PAL, SECVNDVS. F.

In his nihil admodum obscuri : Namque HIC. SITI. IBI. POSITI. SVNT in his monumentis toties iterantur, ut nemini molestiam creare possint . Morari tamen potest , me quidem certe fuspensum habuit, litera ista F, neque nunc decernere ausim , quid ea velit -Conjecturam adferam , fi mon veram , haud tamen, uti mihi blandior, absurdam. Suspicor P. fuisse & Patronum indicare , ut in a Gruteriana , P. C. patronus colonia; & P. C. CORIARIOR VM patronus corporis : apud Reinesium cl. x11. n. cx1v. P. C. TEATI-NORVM patronus coloniæ: & P. C. Patronus Colonia in Val. Probi \* libello de Not. Roman, Quæ quidem emendatio, non magni fane momenti, confirmanda tamen exemplis literarum P & F. confusarum apud Reinesium \*\* & Gruterum, inde robur accipit, quod flatim fequatur AEMILIA LIBERTA, cui patronum bene adjungi quisque novit : ut vero addam sæpe sollemne fuisse, ut patroni libertis libertabusque, & hi vicissim jus inferend! in fuum monumentum darent , fupervacaneum arbitror: in marmorum epigrammatibus nihl frequentius b .

H.M.

<sup>2</sup> p. ccccxLv1. 3. & p. cclxxx111, 1.

<sup>\*</sup> Inter Auchor . Lat. Ling Dion. Gothofredi p. 1470.

<sup>&</sup>quot; Vide Infc. cl. 12. n. LXXIV.

b Vide Raph. Fabrettum Infeript. Domeft. p. 148.

#### IN MARMOR VETUS. H. M. AMPLIVS. H. N. S.

Ufitatissima formula, boc monumentum beredem non sequitur, sive sequetur, quando heres jure inferendi in sepulerum privabatur. Sic de extero herede apud a Cesarem Malvasima, HOC MONVMEN TVM, EKT. HE. RED. NON. SEQVITVR. NEC. HERE. DES. MONVMENTVM. & de herede ibidem p. 332. IN. HOC. MONVMENTVM, HEREDI. MEO. IVS. INFERENDI, PRATTER, ME. NON. DO. CASSIAE. VXORI, MEAE. DO. Quod ipsima & alia sepe formua cavebant, & hac quidem:

SVIS, LIBERTIS. LIBERTABVSQVE. POSTERISQVE. EOR. ET. VSQ AD. TERCIVM. CREDAS. QVI. LEGIS. H. M. H. N. TRANS.

in iistem Felsin, Marm. c, IX. p. 509. 21a apud b Fabretum, H. MONVMENTVM. HERED. NON. PERTIN. & contractius p. 95. n. 210. H. M. A. H. N. P. Grzeci ad hunc modum ΤΟΙΣ. ΔΕ. ΚΛΗΡΟΝΟ. ΜΟΙΣ. ΜΟΥ. ΟΤΚ. ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΗ-ΣΕΙ. ΤΟΥΤΟ. ΤΟ. ΜΝΗΜΕΙΟΝ. inter Goxoniensia. Contra ea si heredi sepulcri usum concederent d HOC. MONVMEN.

a Marm. Feldin. p. 145. & 369. & p. 85. apud Fabrett, b Infeript. Dom. p. 94. & Kirchananu de Bunet, 111. 19. e P. 275. ubi vide Humft. Prideaux p. 115. d Vide Abretti p. 91. & p. 151. & Jone, Vignolium Infer. Selec. p. 148. & 266.

DISPUTATIO CRITICA TVM. HEREDEM. SEQVITVR., aut FE-CIT. SIBLET. SVIS. LIBERTIS. LIBER -TABVSQVE, POSTERISQVE. EORVM. ET. HEREDI. MEO. Quo utroque in lapide, ne id nimis properando negligam, fingulare est . heredes & libertos libertasque admitti ad idem fepulcri monumentum contra a Ulpiani diferta verba : Liberti autem nec fepelici . nec alios inferre poterunt , nisi beredes exfliterint patrono: quamvis quidam inscripserint fe MONVMENTVM. SIBI. LIBERTIS-OVE feciffe, de ita Papinianus respondit de Cepiffine idem conflitutum eft . In quæ & arietint plures b alii lapides , libertos ab heredihis clariffime diffinguentes, illis tamen jus adicas inferendique in sepulcrum permittentes . his asferentes : in aliis utrique hoc jure gaudent . Quem nodum cum dudum tollere adgressi fint doctiffimi viri . B. Briffonius,& a Rapb. Fabrettus, ei rei me cum maxime non immisceho, ne de termino moto experiantur, ad quorum forum hæc res pertinet : nec propterez etiam formulas illustrabo, HVIC. MONV-MENTO, DOLVS, MALVS, ABESTO. apud . 70. Vignolium , HVIVS. MONVMEN-TI. DOLVS. MAL, ABESTO. ET IVRIS-CONSULTUS in aterno f Gruteri opere, quibus religioni sepulcrorum atque ultimæ volun-

a Lex 6. Dig. de relig. & famtib. funer. b Vide Tobiz Guberlethi Animad». ad Infeription: Smyra. p. 125. & feq. c Select. Antiq. L. 11. 14. d. Inferipto Dom. p. 148. e Selectar. Infeript. ps. 269. f Thefauri p. perxtr. 5.

luntati, etli opera sepe frustranea, consulere conabantur. Tantum subjungam duo genera privatorum sepulcrorum, familiare, & bereditarium enumerasse Cejuma, hoc Q. Æmilii hereditarium non videri, sed samiliare ob Legem 13. Cod. de Relig.

Atque ita absoluta marmoris explicatione, finem possem sacere: libet tamen, quoniam a nobilissima urbe exorsus sum; duas e Gracis attingere, olim longe omnium celeberrimas. Pertinet ad Delphos hoc bepigramma:

EΠΙ ΑΡΙCΤΑΓΟΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΣ EN ΔΕΛΦΟΙC ΠΥΛΑΙΑC HFINHC IEPOMNHMONOC ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ

HOAEMAPXOT AAEZAMENOT AAMONOC. Muratorius vertebat : sub Aristagora Archonte in Delphis Pilaa Herines Hieromnemone Ætolorum Duce Belli Alexameno F. Damonis . Nimis , uti videtur , properanter : nam ut nihil dicam de Polemarcho, qui folemnis quidam in magistratu agentium apud Athenienses & Gracorum alios , titulus fuit , quid tandem erit Pilea Herinet ? Nemo certe intellexerit , nifi Pylaicum Græcorum conventum in auxilium arcessiverit . Ad Thermopylas, ut paucis absolvam, convenire adsueverant x11. gentium legati, de salute Græciæ & templi Delphici deliberaturi : quæ Thermopylarum anguftiæ cum & πύλαι dicerentur , inde ΠΥ-AAIA legatorum ifte confessus. Celebrabatur

a In L. g. Dig. de Relig. b Thefauri Novi p. DLXX. 3.

bis quotannis, incunte vere & autumno. VInianus : The gurosor HYAAIAN exaber mir mer eapirnis, the Se metomopirns. Cui junge, fi tanti videbitur b, Æfcbinem & qui eruditissime in his versatus , H. Prideaux . verte itaque Pylaa verna; five verno Pylaico conventu: neque enim probatione eget , wprvovs vernum Latinis effe . Helychius , 'Hperds , saperoc. Porro eadem inscriptio a d Grutero bis erat publicata, neque adeo debuerat iterari , nisi addita ejus rei causa ; quæ quidem sumi potuerat e paullo correctiore ejus scriptura. In Grutero ΠΥΛΑΙΑΣ ΗΣΙΗΣ utrobique, & priore loco AIYAAAN, in nova certe Editione , legitur . HYIHY mutaverat Ill. Scaliger in OYEHE, quod tamen longe melius HPINH∑ ab eruditissimo Gudio corrigitur ex schedis Cyriaci Anconitani, e quibus & in Muratorio IEPOMNHMONETONTΩN refingere poteris, si justum censueris. Hæc de Delphis, Athenas nunc abibimus, juxta quas in arcu marmoreo lectitatum fuiffe perhibent, & ab una quidem parte :

HAEIS AOHNAI OHSEOS H TIPIN TIOAIS. in altera vero .

HAEIΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ Qui quidem Jambi Latini sunt ita fasti, Jucun-

2 In Demosthen. Orat. de pace p. 43. b In Cteliphont. p. 69. 70. c Marmor. Oxoniens. p. 126. d Thesauri p. cxx 1x. 15. & mxx 1. 7. c Thesauri Bovi p. mxxx.

da Athena Thefei antea Civitas : Jucunda Hadriani doc. posterioris tamen versio cum minus belle procederet, additum a doctiffimo viro fuit : In fecundo versu repetendum videtur ( nifi nder fit ab esdew ) AOHNAI, id eft Athene. Quæ ego addita nollem. Reftius in eodem , ut versui modulus constaret, KOYXI feripliffet , atque utriufque in principio AI A EIE AOHNAI be funt Athena Thefti quondam urbs : AI A EIE AAPIANOY he funt Athene Hadriani , nequaquam Thefei urbs : quomodo Gruterus ex iifdem Cyriaci , ex quibus & Muratorius , schedis pulcerrime exscripfit . Testari enim Athenienses beneficium voluerunt, quod Imperatori Hadriano, urbis fuz instauratori, debebant ; quam rem cum Jo. Meursius copiose explicitam dederit , equidem manum de tabula .



JO. CON-

2 Thef. p. MIXXVIII. I. b De Fortung Atheniensium C. x. p. 1748. Tom, v. Thes. Gronovii.

# JO: CONRADI STIGLIZII D E SERVITUTE POENAE S. PAULLI APOSTOLI LIBER SINGULARIS.





## S. PAULLI APOSTOLI

Liber singularis.

I. Antelogium.



Ingulis fere vocibus in monimentis antiquis, tam facris quam profanis, que admiranda est utrorumque-prærogati-

va, tanta profecto inest feecunditas, ut Grammaticis opem ferentibus, integra orbi litterato pepererint, & in posterum parituræ sint Commentaria. Graviditatem istam adserunt, cum optima quæquæ scientiarum genera, tum in primis, quæ iis eminet, Juris scientia antiquaria. Insignem hujus nervum ab interpretatione memoriarum veteris Græciæ Latiique disjungens, eas, sacto divortio, quasi in vidui

tate

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. tate collocat. Jurisprudentia vero veterum cultiorum gentium, maxime Quiritium, felici connubio conjuncta cum reliqua antiquitate erudita, in Epistola. s. Paulli ad Romanos, nobilissimo illo Antiquitatis monimento ex Foro Romano evolvendo interpretandoque periculum facere cœpi. Rationem istam Lectori probaturus, ad ordinem priorum laudatæ Epistolæ verborum, specimen primum exhibeo de Servitute pone, quam in Paullum, ἀσεβείας h. e. lasarum religionum violataque majestatis, ut loquitur TACITUS. Philippis damnatum, redundasse, eodemque servitutis genere propterea, in limine suæ ad Romanos Epistolæ, paullo post gloriatum esse, demonstrabo.

#### I I. Religiones weteris Imperii Romani firmamentum .

Flagitia dominationis suæ in Romanos Romulus occultare studens, superstitionis velamentum, exemplo Græcorum, teste Plutarcho b, callide adhibuit. Quod Stigliz. de S. Paulli Serv. F quum

<sup>#</sup> TACITUS, III. Annal. 24.

tas

a Tolandus in Adelfidam., feu Tit. Livio a superstitione vindicato, pag. 7. seqq.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. tas animadverti, unum dumtaxat ceteris minus obscurum, ex Varronis fractis tabulis apud Augustinum \*, heic fubiiciam . Non ego illa judicio meo sequor , que civitas Romana instituit . Nam si eam civitatem novam constituerem, ex natura potius formula, Deos, nominaque Deorum, essem dedicaturus : sed jam , quoniam in vetere populo est accepta, ab antiquis nominum & cognominum historiam tenere, ut tradita est, debeo, & ad eum finem illa scribere ac perscrutari, ut potius eos magis colere, quam despicere, vulgus velit: ita perorat VAR-RO. VARRONEM ergo (quis autem religionum reipublicæque patriæ, hoc intelligentior?) Romulea Pompiliave ætas si tulisset, longe alium, eumque naturalem, & Imperio Romano multo aptiorem, excogitaturus esset Deorum cultum, atque traditurus .

# I I I. Sacra Christianorum ad leges Romanorum publicas exiguntur.

Exercitio tyrannidis apud Romanos, ceu diximus, publicis religionibus fulto, F 2 has,

34 Jo. STIGLIZH DISSERT.

has, ne detrimenti quid caperent, variis legibus munire cogitarunt, ex quibus antiquissima est Romuli, a CICERONE \* fervata : Separatim nemo habessit Deos , neve novos , sed nec advenas , nifi publice adscitos, privatim colunto, cet. A. V. C. 326. datum est , commemorante Livio , negotium adilibus, ut animadverterent, ne qui, nisi Romani Dii , neu quo alio more , quam patrio , colerentur. Argumento harum, fimiliumque legum, in quibus enarrandis non est, cur longior sim, præter alia nova ac peregrina, Christianorum præcipue Sacra tanto feverius damnata vetitaque credebantur, quo magis Sacrorum externorum famulatu, populi animi, ut Jul. PAUL-LUS ICtus inquit, commoveri, commotus populus ab obsequio reipubl. debito liberari, ad feditionem vocari, atque adeo ipsa majestas Populi Romani, quam publicis religionibus sistere diximus, subdole violari, videbantur. Hoc est, quare Christianos circa majestatem infamari conqueratur Teatullianus . Quippe majestatis crimen Tacitus explicans, si quis, ait.

a Cicero, de Leg. 11. S.

<sup>6</sup> Livius riil. 30.

C TERTULLIANUS, ad Scap. e. 2.

PLINIUS, x. Ep. illa famofa 97.

a pau-

HISRONYMUS Chron, Eufeb. ad An. C. 111.

Jo. STIGLIZII DISSERT. a paucis discesseris, primi a C. N. sæculi Imperatoribus tantum exaggeratum au-Ctumque TACITUS \*, & SVETONIUS b commemorant, ut levissima quæque caussa & species ad Legem Jul. Majestatis traheretur. Quo ex argumento Christiani majestatis sceleri, tam tyrannice extenso, obnoxii fuerint, facile, opinor, colligi potest ex isto PLINII: dicavit coelo Tiberius Augustum , sed ut majestatis crimen induceret. Satis ergo tituli a suppetebat , legitimas de Christianis hominibus capiendi pœnas, quamlibet ab isto rigore juris interdum recessum sit, nec attinebat, iis alia crimina falso & sine idonea caussa intendere, quippe quæ, at maximam partem.

<sup>#</sup> TACITUS, An. 1. 72. # SVETONIUS, Tib. c. 58.

PLINIUS, Panegyr. c. 11.

d Rome incendium, quod fuò Nerone aecidific ex Tactro, Lxx, Annal, 44, confat, a den on farefa fair infamia illius & crudediffime Chriftianorum affilitationis, nec co usque infamia progreffi (nes gentiles, ue ingraetum Chriftianorum mattiradirem pro facibus incendii hujus habuerint, quod quidem Haxan Downstruy, Differt, Cyrjanica xi, ed puecitate, 511, 192-323. fib) persanti indeque supplicia de Chriftianis, qui Rome verfarenure, damazau famtu collegit ju in postus trife sibud Urbis fatum occasionem obtuient si Gestus religionum & majelatus esceparadim. Num ad unbem orbemer Romanum, migliatus esceparadim. Num ad unbem orbemer Romanum, profesta religionum & majelatus esceparadim. Num ad unbem orbemer Romanum, mum numen colontes publicis & avistis Sactis midelectros: Aversuncande etgo Deum ira, & zeripubl. affiliae autús exciandes, chriftianos cegi placuit.

DE SERV. POEN. S. PAULLI AP. 87
tes per piam fraudem, quafi gentiles
effent calumniatores, Chriftianis ipfi eorum apologetæ ea fini affinxiffe videntur,
ut concitato Chriftianorum in gentiles
odio, occasionem eadem crimina his regerendi anciscerentur.

#### IIII.

Paullus, Apostolus, criminis majestatis reus.

Hæc quum ita essent, oppugnaturo Sacra Romanorum publica, & Christi vexilla sublaturo divinum plane

....robur & as triplex circa pectus erat

admodum necesse, quo gladii, quos leges Romana in hostes religionum & mapstatis porrexerant distringendos, vehenentius retundi possent. Et vero petitions in se conjectas sepius cavit propulsavique feliciter Heros præcipue noster, S. taullus. At vitæ naturalis, & capitis civiis extremum in discrimen devenit Philippis, juris Italici colonia, L. 6. D. de Cessb. L. 8. g. 8. ed. Scilicet obtorto collo ii. jus raptus, Duumviris Philippensibus offerebatur, Astor. xv1. 19. 20. Voce sonsii: offerre, quod accusatoris

Io. STIGLIZII DISSERT. eft, veluti reum fiftentis, L. 13. f. ult. de Re mil. perite usus est S. Lucas, vel quisquis primus ille Historiæ Ecclesiastia, nempe eorum, quæ ab Apostolis gesta funt, Scriptor. Omissis solennibus quibusdam judicii publici partibus, αξίωσις, an dicam, άξιώσεως argumentum , producitur : ἐπι οἱ ἄιθρωποι ( Παῦλος ης Σίλας ) έππεράστεστι ήμων την πόλιν, 'Ιωδαΐοι υπάρχοντες , και καταγγέλλωσιν έθη, מ שות בצורדוי אעווי המף של בני ענס למו, של ב הסופוים 'Pωμάιοις έσι , Αξ. xvI. 20. 21. Ecce! tibi hysterologia; dici debuisset: annunciando cerimonias novas, easque vetitas, perturbant civitatem nostram homines isti Judzi, i. e. Christiani . In atrocissimum ergo ex delictis publicis, de quo paullo ante diximus, jam vocatum videmus S. Paullum, civem Romanum.

s Jakovum & Chriftinoram nomina ex errore inter fe om odlife dicumus genulies, Seder coppi fenencia hae, & geditum vulgus in eam quafe euriu valit. Res en redit. In süpicionem, if Apellam efte, fi quin cetiderat, veniendas etat in rem, acque ra distanti inflecienda, Swarow. Domic e 1.20 Quo, relidii pladorum Saria kortifilianomu faleccia; circamción reperiebate, diarems Jakovus acque ver universido firilianorum cattu boc nomen indifference importante genilles. Probanda quidem baie fententis adduscrum Banoutes. de Az exazati 11. n. 1. Barmanus, exercici, ifatono pag-13. sliique Dories, Vil. Domic Survoni, "Inad. e. 25 & 3 Antana, Caracal. 1. locus i verum duble herpretationis ome, openio de vere judos intelligi pote écutentifique de come de

Ex delictis civium Romanorum servitutis poena origo ac natura demonstratur.

Tanta principio fuit civis Romani dignitas, ut ultimum supplicium nullo modo in eum constitui, ne posset de eo fumi . Civitatem Romanam & ultimum supplicium aousam in primis evicit Jac. REVARDUS\*. Criminibus quibusque hac ratione fores quia fuiffent apertæ, iccirco pessulus e republ. videbatur obdendus. Quo factum, ut ab antiquioribus Romanis, commemoratum civitatis privilegium versute & subtiliter infirmantibus, intra terminos legum tamen consistentibus, capitale civis Romani facinus cœptum sit haberi pro signo obligatorii consensus in pœnam ultimam, capitali delicto, ut haud ignorat delinquens, ex legum sanctione, consequentem : haud

A REVARDUS, c. 27. ad LL. x11. Tab.

b Inde hand difficulter confici poteft ratio Leg. 1. pr. de poen. Quotiens de delitto quaritur, placuit, non eam poenam fubire quem debere, quam conditio egus admittit eo tempore, quo fententia de co fertur : fed cam , quam fustineret , fi co tempore effet fententiam paffus , quum deliquiffet ; inquit Ut-PIANUS . Ad hac, inde apparet, quam ob rem olim accusatores, ex conftitutione Augusti, Synton. in ejas Vic. c. 32. in

Io. STIGLIZII DISSERT. fecus, ac major xx. annis, qui, lucri caussa, venum se dari passus est, simul ac participaverat pretium, tacite itidem. confentiebat poenæ legitimæ, h. e. ad fervitutem, ut QUINCTILIANI " verbis, in fimili cafu, utar, fe ipfe adftringebat, L.7. D. & L. 5. C. de lib. cauf. ac ftatu fuo fe abdicabat , L. 21. D. de Stat. hom. Romanæ vero civitatis jure mutuum cum pœnis ultimis commercium prorsus respuente, civis, per noxam tacite se obligando pœnæ, civitati suæ ipse renuntiasse, eandemque sibi abjudicasse fingebatur: quæ intima priscæ ætatis fuit philosophia. Ficta ista civitatis abjectio tantisper ad rempubl, erat dubia, arg. L. 9. D. qui test fac. poff. dum in reum, delicti admissi convictum, idemque confessum, centuriatis Comitiis, cap. 3. LL. XII. Tab. vel Quæstionibus a populo constitutis, cap.4. LL. XII. Tab. L. 2. 6. 23. D. de O. I. feralis pronunciaretur sententia. Qui fiebat, ut capitalis rei civitas ipfo jure evanesceret: nam flatim ut de his fententia dicta eft , conditionem suam permutant, inquit MACER ICtus.

erimen subscriberent, L.7. pr. de Accusats & Inscr. Opus erat consensu corum expresso, quo se ad penam talionis obstringetent, si calumnia convidi: nam tacitus decrat.

A QUINCTILIANUS Inft. Or. L. 11. c. 16.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. ICtus, L. 10. g. r. de poen. & L. 12. D. eod. ait : nam sola sententia spectatur ; citra præviam amissæ civitatis expressam declara, tionem, quam quidem, ut miror, afferuit Ger. Noodt : quamvis id alia ratione publice significatum fuisse, Sect. feq. ostendam . Enimvero ut civitati , ita & libertati suæ capital faciens vehementer nocebat : quippe qui ad subeundas quoque serviles poenas, ultimo supplicio, ex norma præscripta, præcurrentes, tacitum dediffe consensum credebatur . His pœnis ut primum voluntarie se subjiciebat capitaliter delinquens, libertatem. suam ipse deposuisse fingebatur. Ejusmodi abdicationem propriæ libertatis Cica-Ro b diserte attribuit incenso, bunc, inquiens, qui, quum liber effet, cenferi noluerat , populus judicat , ipsum sibi libertatem abjudicasse. Ipso igitur facinoris capitalis commissi momento, libertatem propria quasi securi præciderat delinquens : id quod tamen nemini satis liquere poterat, nisi in malesicii reum lata esset, quæ pro-

A Noodtius, L. 1:I. Probabil. c. 12. Ubi commifum erat . inquit, a cive flagitium, quod morte expiandum videbatur, quasitores non civem capitis damnabant (non enim fas erat) sed non effe civem , eum judicabant . Noodrio fraudi fuiffe videntur , que feripfit Revandus c. 27. ad Ll. x1 1. Tab. & Ciceko , Or. pro Cacin. c. 34.

92 Jo. STIGLIZII DISSERT.
prie huc pertinet, capitalis sententia,
veluti repudiatæ libertatis testimonium.
Ex eo tempore, noxius pro capite minuto certissime haberi poterat: quapropter
ad tempora pronunciatæ sententiæ retulerunt civitatis & libertatis jacturam Gatus, L. 8. g. 4. qui test. fac. poss. L. 29. de
pen. MACER, L. 10. g. 1. de pen. ULPIANus, L. 6. g. 6. de ini. rupt. & Imperator,
g. 1. g. de cap. dem.

### V I. Ampliatio.

Adeo subtiliter caput de civitate & libertate erat exemtum. In publicum masimæ istius capitis deminutionis symbolum, servilet, ut ab Auctoribus dicuntur, peenæ horridi hujus carminis: di.
listor, colliga manus, caput obnubito, virgis cadito; brevi ante ultimum supplicium,
veluti libero homine indignum, noxio
itrogabantur. Equidem collegi id in primis ex P. Horatii patris pro filio perduel.

L. vIII.

A Quo perinet iffud Dronvsti Halte. Luttii-Ant.ps 57. Γτρον ο΄ των Ιερών Κνίσκουο ουλλαβύντε το λορά μάτιξιτ άκικάμενοι καθάτος δυθράποθον, απέκτυταν ὁ Vid. Livius, Lit. viii. xxii. & Yalbrius Max. R. Me.

4 LIVIUS , L. I. c. 26.

b Livius, L.I. c. 25. Quapropter ex tergeminis frattibus natu maximus patrem ita compellat, apud Dionys. Hat. I. 111. p. 153. τεθνάται &ν βαλέιριθα μάλλον η ζέν ἀνάξου γονόμενει εδύ τι η τών προχέτων.

ductione ad locum supplicii, cædendus

intelli-

<sup>. &</sup>amp; Livius loc. cit.

b Dionys. Halte. L. 111. p. 159. ἔςι Ῥωμάιοις νέμιμος, ὑπάριις τοὺς ἀιχμαλώτες ὑπὸξύλα, ἢ διελθόττας ἀπολύτις ἐλευθίρες ἐπὶ τὰ κρίτεςα.

DE SERV. POENÆ S. PAULLI AP. intelligentia anticipetur 1. Id cognitum habebat perspectumque Imp. Nero, qui, teste AURELIO VICTORE , damnatus a. Senatu, ut, collo in furcam conjecto, vinctus atque nudus per publicum duceretur, & virgis ad mortem usque cæderetur, personæ suæ indignum judicavit, fubire infamem (Vid. Sect. feg.) iftam poene servitutem; propterea mortem ipse anticipavit. Quid? publicam vinctionem, in servitutis symbolum, priscis Romanis, fymbolorum amantissimis, sigillatim usurpatam fuisse, vel hinc liquet, quod nobiles hostium, recens bello capti, vinculis, quo speciem servorum. præberent, publice constricti, pompa triumphali agerentur, passim testantibus rerum Romanarum scriptoribus. Captivi isti, Imperatore de foro in Capitolium flectente, quando plerumque necari folebant.

6 AURLLIUS VICT. Vit. Neron.

A Fleen Livi, Infraêm reddere videre Greino, Oriz, pro Rahir, I. lifer, selliga manis, que non mod bijus ili bertatis manfurusiralijon non fint , feln ne Romali gindem, ant Numa, fol Teoquinii, figure fint e reddishimi verji sifa fint estecistus examinos, eapst, somulite, virgis estátio; miquie Creno. Turti vue reportiemillam ae folicamen formulam da Tiaquinium Sup. nudovem retuille, dieza. At quiem Creno, ut puesis me expediam, in frequenciorem examinis horridi esfequuelonem, Tarquisio Sup. tyransidem exerceue, shrechim

Jo. STIGLIZII DISSERT. lebant : servitutem in locum cædis successisse, non est perpetuum, nec etymologia servi a servando S. 3. I. de Jur. Person. L. 4. 6. 2. D. de Stat. hom. verosimilis .. Quin immo naturalis plane ratio alteri libertatem suam per vincula demendi, locum aperuisse videtur originationi vocabuli, Seros, mapa no Sea, unde Serros, litteratura mutata, δέλος. Videlicet libertas erat έξυσία αυππραγίας, potentia naturalis agendi, & quo quis velit, adeundi & abeundi . Quapropter Libertati Deæ Romani adjunxere Adeonam, & Abeonam, h. e. accedendi & recedendi facultatem. Hoc theologiæ gentilis commentum caussam attulisse videtur Legi 2. D. de lib. hom. exhib. Nihil multum a specie servientium differunt , quibus facultas non datur recedendi, inquit VENULEJUS. Itaque in gypsum, in metallum, vel in opus metalli perpetuum damnatis quod potentia inde recedendi adimeretur, &, adjectis vinculis, ut PLINIUS b, & ULPIA-NUS , L. 8. f. 6. D. de pon. testantur , in vim pœnæ, duram subire cogerentur in

b PLINIUS , L. x. cp. 66. .

A Servum Siculi veteres, quorum lingua fons latine fuit dinerunt ofparer, ex quo confectam vocem; fervus; vetofimi-lius confect Cl. Salmasius, de Mod. Ufur. pag. 256.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. metallis mansionem, quæ vinculorum, appellatione non minus continetur, arg. L. 9. D. ex quib. caus. mai. xxv. ann. iccirco Jeti Romani perpetuo damnatos in. metallum, veluti proximam a morte, L. 28. pr. de poen. L. I. f. I. de requir. vel abs. damn. immo morte duriorem coercitionem, pana servorum nomine, ex paritate rationis, paullo longius tracto, appellare non dubitarunt , L. 8. s. 4. feq. D. de poen. L. 36. eod. Servitutis notam & vestigium publica vinctione impressam diximus : hinc Cicero b: facinus, vinciri civem Romanum : hinc , δ χιλίαρχος , ait LUCAS , Actor. XXII. 29. 600 Biln exizing ori Papaciós esi, najori no autor dedenas. Similem quoque vim habuisse publicas verbera, ingenuis proinde, ut Impp. L.8. 6.2. C. de repud. dicunt, aliena, facile in. tellectu est, tum ex lege Servii Tullii de Incensis, apud Dionysium Halic. , tum ex Horatio d, servilem conditionem a verberationis nota Menæ exprobrante. Nec minus heic commemorabile est C. Stigliz. de S. Paulli Serv. Ma.

<sup>&</sup>amp; Nimirum mors , ex quorundam Philosophorum placitis , ærumnarum requiem , non cruciatum , habet .

b CICERO, Verrin. V.

d HORATIUS, Ep. Od. 1111.

Jo. STIGLIZII DISSERT.

Matienii exemplum, ad mortem civilem virgis cæsi . Nil ergo magis servilibus istis verberibus a tergis civium amovendum videbatur . Hinc perspici potest genuina ratio legis Porciz, eleganter, puto , expressa in nummo Porciæ æneo, apud Cel. Jo. GOTTL. HEINECCIUM . In aversa parte hujus numismatis magistratus stans civitatem & libertatem Romani stantis & provocantis tuetur a lictore, virgis in tergum civis sævire, atque ita servilem maculam adspergere parato . Tantum. igitur abest, ut ex lege Porcia profecta fit pæne servitus, quod quidem ex Jetis nonnulli suspicati sunt, ut contra attulisse caussam legi Porciæ vel maxime videatur .

VII.

Servitutis poene fingularis effectus.

In ceteris fervitutis generibus pona fervitus probrossisma erat & maxime infamis . Nam exissimatio, h. e. inlesse dignitatis status, ex delicto, auctoritate legis consumitur, quotiens magna capitis minutio interve-

# Vid. Epitome Liviana L. Lv.

b Huineccius, Prefat. de usu ac prestantia numismatum in Jurisprudentia, que Gundlinoga exercitationibus Academicis premissa est, pag. 15.

A Infamiam juris ipfo gravioris perpetrati delicii tempore à pieus irrogaris nullum est dubium: hoc codem tempore libertatem adimi, nt supra dissimus, etiam a Callistrato heic constructum vides.

b PLINIUS , L. x. Ep. 40. c TRAJANUS IMP. Ep. 41.

Jo. STIGLIZII DISSERT. tuebantur, f. 4. I. de cap. dem. maximam deminutionem iterum pati poterant, sed dominorum definebant, L. 3. pr. & f. 1. D. de his , que pro non script. L. 25. S. I. de Fideicom. lib. L. S. f. 12. de pon. atque eorum conditio in longe duriorem, eamque infamissimam, abibat, arg. L. 10. g. I. in fin. D. de poen. qua non nisi per principis indulgentiam liberari poterant, arg. L. 1. D. de fent. paf. & rest. Institutum erat plenum prudentiæ civilis, & ad genium Romanorum paullo elatiorem optime comparatum, maleficiorum reos in fervilem abjectamque illam conditionem abripi, atque ita, dum adhuc in vivis effent, infamia affici, quam cadaveribus punitorum variis modis demum irrogare quædam gentes inepte affolent . Reliquorum vero fervorum inhumanum prorfins

a Marcianu J (Cur, Lep. excit. 3. D. de hit, que pro no ficipo. Si im metalhum damnate quid extra causjum alimentorum veidium finerit; pro non ficipo. 68, nec ad ficium protinei e num ponea fervas i 9, non Cafaris. Fielance fine videtur hojas Legis ratio, ex referipto D. Pii produtta · Quo jure conficeri poureum boan in metalian damnatorum, L. 48. 54. D. qui teft. fac. polo: O quicqui di metalian damnatorum . 14. 65. 47. L. 18. S. 47. D. qui teft. fac. polo: O quicqui di metalian manorum . 14. Gerra. Coxril, euglis jugulum deinde pteemus, fine duito ita force definita: boan damnatorum ad metalian ficarada videti Ponea, Vindida Deu ; quenadmodum Lege Tribunitis ficara causum: tribusum ne verberate Great contra fixes, facer glo, bomagne ejus Cerri dicata funite.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. 101 fus flatum, utpote doctrine Stoicorum de Homine maxime adversarium, miror, apud Romanos, disciplina Zenonia maximam partem imbutos, obtinuisse. Vires ingenii sui exercere potuisse Jo. Harbuinus, in dubium incertumque vocando servorum, in primis privatorum, conditionem atque statum.

# VIII.

TERTULLIANUS emendatur & explicatur.

Nec denique prætermittendum duxi istud Tertulliani': Itaque quum vice rebellantium ergastulorum seu carcerum , vel metallorum, vel hoc genus poenalis servitutis erumpunt adversus nos, in quorum potestate funt, certi & impares se esse, & hoc magis perditos, ingratis refistimus ut aquales. Pro: certi & impares se esse, & hoc magis perditos, ingratis resistimus; rescribo: ingratiis certi, & impares se esse, & hoc magis perditos resistimus &c. ipsum paullo difficiliorem locum sic παραφράζω: itaque gentiles, damonum & ejusmodi spirituum vi acti, firmissimeque, quamvis illubenter, persuasi, se impares effe, ac proinde tanto magis perditos, quum

# TERTULEIANUS, Apolog. adverf. Gent. c. 27.

#### Jo. STIGLIZH DISSERT.

quam pœnam rebellium servorum, pœnammentalli, & quicquid est pœnalis servituis, cum impetu in Christianos constituunt, in quorum potssate tamen siste vires demonum sunt, nos resissimus, perinde ac si nobis res tantum esse tem paribus. Tertullianus tamen, quod heic dissimulare nequeo, per pænalem servitutem denotare videtur qualecunque supplicium capitale: από των προπορειένων πὰ ἐπιφιρόμενα, ut veteres Chrispei loquuntur. Quippe ultimi supplicii primordia & quasi præcurrentia sunt sæpius commemorati carminis horridi pocna, publici illi servituis pænalis indices.

## VIIII. Varia Leges conciliantur.

Accepisti, quid nobis visum fuerit de forma fervituis pœne, Criticorum & politiorum JCtorum crucis . Justinianus juris antiqui consequentias nobis in Pandectis custodivit, principiis maximam partem suppressis, nunc denuo eruendis . Hinc interpretationi nostrae consequentes sunt leges Cardinales 12. & 29. D. de pœn. Altera MACER JCtus, quod ad statum damnatorum, inquit, pertinet, nibil

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. nihil interest, judicium publicum suerit, nec ne : nam fola fententia , non genus criminis , spectatur : itaque bi , in quos animadverti jubetur , quive ad bestias dantur , confestim poena servi fiunt . Altera GAIUS noster : qui ultimo supplicio damnantur , statim & civitatem & libertatem perdunt . In utrumque laudatum JCtum se minus præbet emissarium Justinianus , fervieutem poena, , ex fupplicio quam abrogatam vult profectam pronuncians. Nam partim ad patrati facinoris, ad sententiæ latæ partim, partim ad fervilis supplicii, h. e. horrendi carminis exsecuti, tempora servitutem poena referri posse, supra exposuimus . Puerilia funt , quæ scripsit Grono-VIUS . Servi poena, qui ad gladium, vel ad bestias, vel in metallum damnati sunt, ut definit ULPIANUS, L. 25. S. 3. D. de adq. vel om. her. Hi proprie fervi pæna. Nam alias o quoscunque, in quos animadverti jubetur, hoc nomine appellat Htus, L. 12. D. de

A JUSTINIANUS, MOVEL XXII. C. ?» quam ad fervitutem pona haud pertinere contendie Ili, JCt. Chrift. Wacktranus, in Ad. Br. Light ad An 1918, p. 133, fed litem fuam feels, acc fententiam ulla ratione defendit: quare in ca non harco amplias

b Commemorate Nov. xx11. c. 8, addatur Authent. Sed hodie C. de don. inter. vir. & ux.

<sup>¢</sup> GRONOY148 , L. 1. Obf. 28.

Jo. STIGLIZII DISSERT. de pæn. Quid enim? Melius profecto fibi consuluisset Gronovius, hoc juris Romani argumentum, ut Pignorius, insignis ille veteris servitii expositor, si plane intactum reliquisset. Étenim, ut TRI-BONIANUS cum συνεργοίς plebem Romanam a populo eo differre inepte prorsus dixit, quo species a genere , g.4. I. de I. N. G. & C. ita quoque servos poene distinxit GRONOvius, minus animadvertens, servitutis poena generatim consideratæ notionem, quæ LL. 12. 6 29. D. de pan. continetur, damnatis ad ferrum, aut metallum, aut bestias, tamquam speciebus, communem esfe . Imperator vero , g. 3. I. quib. mod. Jus patr. pot. folv. GAIO , L. 8. g. 4. D. qui teft. fac. poff. & ULPIANO, L. 25. J. 3. D. de acq. vel om. her. L. 6. g. 6. de ini. rup. irr. fact. teft. præeuntibus, certa poenarum genera propterea attulisse videtur, quod plurima scelera, eaque atrociora, iis compescerentur : v. g. majestatis rei, L. 38. f. 2. de poin. facrilegi , L. 6. ad Leg. Jul. pec. parricidæ, L. 9. pr. ad Leg. Pomp. de Parricid. latrones , L. 28. g. 15. de pon. actores seditionis, L. 38. f. 2. eod. aliorumque criminum rei bestiis objici. Bestiis quoque in ludum venatorium damnatos,

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. natos, ad depugnandum, datos fuisse, inter omnes conftat. Hoc caussa est, quod nomine servorum poene, longius, quam fas est, tracto, & bestiarii isti fint appellati , L. 8. f. II. D. de poen. Quam sententiam, miror, disputatione fori obtinuisfe; fi quidem bestiis subjiciendi iis ad præ. dam dabantur inermes & ligati variis modis, quos percenset Ant. GALLONIUS :: Non uno eodemve modo feris objiciebantur, siquidem aliquando vestibus denudati in mediis theatris aliisve locis, in quibus morabantur, includi solebant : quandoque stipitibus ligati '; vel retibus involuti ; aut ferarum pellibus induti; aut denique pedibus, persoratis lapidibus, liquefacto plumbo insertis & candentibus subulis in manuum digitis, per longum defixis , Canum laniatibus , custodiis conclusi tradebantur .

### X.

Fictionibus juris servitus pænæ asseritur.

Servitutem pane sictionibus juris inniti, supra diximus. Intercedit Cel. Gott-

A GAZLONIUS, de Cruciatib Martyr. c. v1111. p. 303. b Vortscus, Aurelian. c. xxxv1. Sane Manfibeus pofica furredus (h. c. redus ligatus) ad flipitem, befitts objective eff. Erco

Jo. STIGLIZII DISSERT. GOTTLIEB CORTIUS\*, qui fictionibus quibuscunque Jure Romano motis, in juris fictionem , per quam fervitus poene nata dicatur, potissimum pellere fatagit. Aucupatur verba, utpote fictioni contraria, in Pandectis frequentata : pane fervus eft , L. 3. de his, qua pro non script. Poena servi funt , L. 12. de poen. Sunt fervi poena , L. 17. eod. Servum poena effici , L. 6. S. 6. de ini. rupt. At quidem fictiones, quæ est harum præcipua regula, imitari debent ipsam naturam , arg. f. 4. I. de Adopt. Ne imagine natura veritas adumbretur, ut lepide ait PAPINIANUS . Sequitur inde , ut fictionem, quasi revera existeret, proponendam duxerint JCti Romani subtiliores, poetarum exempla secuti, Homers mei in primis, cui ejulmodi loquendi forma usitatissima est in novo, quem sibi ope fictionis fabricatus est, mundo. Quid? quod eadem verba in fictionibus Biblicis reperiun-

Ego bölis shipiseistur se objeiebater di il lacerandu ekverandusque, bösis dokater, in e.a., ex judici sententia, vel domila jusa, pugnatura. De qua diferentia controverfim inete se habere III. seit, sakruna Bankur 3. & Garistora, Wacruzhun, in Ad Er.que Lipsa publicanter. Tom. vi 11. Supplem. p. 122. sega. Paucis, puto distini possibi distentiam ab aciquis dudoribus magis custoditam esse quam sectione de la control de la contro

& Cortius in Diff. inferipta : Vindiciz Prztoris Rom. & Juris houorarii , Lipf. 1730. recus. Lugd. Bat. 1749. pag. 55.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. 107
periuntur usurpata, v. g. in unitate carnis
ficta, Gen. II. 24. jun. Matth. xvIIII. 5.
& 1. Cor. vI. 16. Foormat. oi dio sig rápra
ular; q. d. quælibet uxor, fimulatque
in matrimonium verum, idque efficax,
cum viro convenerit, ad exemplum primæ parentis, e costa mariti sui creata,
atque ita ab eo generata fingitur.

## X I. Servitus poenalis in Sacris Romanorum frustra questa.

Interpretatione fervitutis pænæ vulgari & valde imperfecta, quam, præter Cujacium, Hubraum, Noodtium, aliofque Juris interpretes, tradidit Heinrecurs', ex merito repudiata, meliorem, quod vere philofophici ingenii est, paullo infeliciori tamen successu, meditari cœpit Eruditissimus ceteroquin Contius, Diss. cit. Foro Romano derelicto, ad Sacra Quiritium consusit. De suriis, enormium scelerum ultricibus, ex fabula antiqua quædam ubi præsatus est, malesiciorum reos, Pænæ, Vindicæ Dææ,

<sup>&</sup>amp; Huinnecrus, Syntagm, Ant. Rom. Jurifprud. illustrancium, L. 1. Tit. 16. \$. 5.

To. STIGLIZII DISSERT. Furiarum parenti 1, quos exagitet, sibi addicat, addictos in æternam fervitutem fuam trahat, devotos esse, ac propterea fervorum Pane nomine ab JCtis Romanis appellatos, contendit, ipsa Romanorum Theologia, credo, vehementer repugnante . Hinc proprio gladio jugulari potest Ill. Cortius. Videlicet Poenæ seu Furiæ supremi Numinis affectiones sunt. Affectio CICERONI b videtur ea res, cui major aliqua inest vis & potentia, quæ fine Deo regi nequit, ideoque divini nominis & naturæ particeps facta. Multiplicibus, quibus summum gaudet Numen, affectionibus, adnumerandæ cum primis funt vires infectandi vexandique scelestorum animos, iisdemque pœnas aliquando persolvendas repræsentandi. Consentiens est CICERO: Agitant & infe-Stantur impios furia, non ardentibus tadis, ficut in tabulis, sed ardore conscientia. Nec minus huc trahendum Neronis exemplum, qui sceleris conscientiam, quamvis & militum, & senatus, populique gra-

b Ciceno , Lib. de Nat. Deor.

<sup>&</sup>amp; VALERIUS FLACC. L. 1. Argonaut. 795.796.

e Hze caussa est, quod vires istas, cum aliis nominibus tum przsertim Erinnyum, h. c. mentis discordiarum, insigniverinz homines profano Deorum cultul addicii.

DE SERV. POENÆ S. PAULLI AP. gratulatione confirmaretur, nec statim, nec unquam ferre potuit, sape confessus, exagitari se materna specie, verberibusque Furiarum . Furias ad Forum dumtaxat divinum pertinere, inde apparet. Hinc, fecundum Theologiam gentilem, servo Pana, vel potius Panarum b, responderet notio hominis, pœnam patrati facinoris. Vindictæ Dez a morte dandam, cum angore & perturbatione animi, præsentientis : quæ quidem inselix futuræ pænæ præsensio inter omnes sere versatur flagitiosos. E contrario JCti Romani, in quem certum supplicii genus, judicis humani sententia , L. 12. D. de poen. feu fiscali auctoritate , L. 2. C. quib. ad lib. procl. non lic. constitutum, hunc civitate non minus quam libertate privatum, eoque fervum pana, plane ex rei natura, dixerunt. Heu, quanta utriusque formæ differentia! Tantum abest, ut in rem CORTII fit iftud Melitensium effatum, quod quidem ex Act. xx1111. 4. pro fe adduxit: πάντως φονεύς έςιν ο άνθρωπος έτος, δι διασωθέντα έκ τῆς θαλάστης, ή

<sup>4</sup> SVETONIUS Ner. c. 34.

b Ποιτάς, in multitudinis numero, & εμφότειμοι Sopracet in Ajace, aliisque Auctoribus antiquis dicuntur dirz secterum ultrices.

To. STIGLIZII DISSERT. 110 Din (fir ein fiamer , ut potius in fublidium nostrum vocemus. Nempe serpentis morsus ordinaria homicidii poena erat apud varias gentes, immo, quod maxime probabile est, apud ipsos Melitenses. Hinc fiebat, ut Dice seu Justitia, Themidos, h. e. Jurisprudentiæ divinæ seu naturalis filia natu major, poenarum, quas legislatores fanciverant, præses, ad inflitutum ergo humanum pertinens, memoratam poenam a Paullo, homicida opinabili, postulare, Melitensibus dicatur. Ad hæc, citra vetustæ auctoritatis calculum, reos atrociorum scelerum Pœnæ Dez facratos, commemorat Cortius, nec juvat, sacratarum legum violatores vel Jovi, vel Cereri, vel Diti & Lemuribus\*, quin etiam omnibus Diis, fuisse ad pœnam devotos . Fingamus , maleficiorum reos figillatim Poenæ, Vindictæ

a Drovetus Halee. L. 11, p. 24. "Est yà "Papalist", rest shishwer resurt rehvan: - n'e n'erre sique e time trest shishwer resurt rehvan: - n'e n'erre sique e time e trest save a l'erre si save a l'erre si save a l'erre de l'entre le mure seu Lures, inféresum genus, quod malis, commemorance Avranço de Do-Sore, p. 50. non felum necimi prehieteur , fed quod sipim etiam, ob adversarits merita, mullis bonis fedita, i mertra augatine, cuis quadma exilie punistra, un idem Arvisyus loc. cits cellaur. Quo sidum eft, ut Lurvarum in muneum homisme malédici runn, pofi mortem cius, quam unusquique accelerare poerra: , repond volucrine geneties, avague ira a Manista & Laribus Georgia.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. III Deæ facros, & per viam violentæ mortis in fervitutem ultricis hujus Deæ quafi dudtos, atque adeo in metallum, aut venatorium ludum damnatis fervorum pæne nomen a JCtis Romanis, quos veram fervitis pæne naturam & indolem Corrius nondum docuerat, perperam effe impositum, L. 8. f. 4. & L. 36. D. de pæn. tum fingamus, cum istis, si qui forte sint, Poenæ Deæ facris hominibus fervos pæne vocari idem, id quod analogiæ, ut ingratiam Corrii infra demonstrabo, magnopere haud adversatur: sequitur inde, ut in servorum pæne societatem veniant & ut in servorum pæne societatem veniant &

b F. . . .

a Nempe Sacrum eft, quidquid eum Diis quameungne rationem commerciumque habet. Ita obscuriusculo haie verbo notionem antea vagam affero. Quod diximus enm Diis commercium vel compendio effe poteft rel faere, vel difpendio, ut in his videre lieet hominibus, qui Dils ad ponam devovebantur, five publica, five privata auctoritate, cujus rei exemplum exflat in LIVIO , L. III. c. 48. ubi Virginius Appinm fanguine filiz fuz confecrat . Quid ? quod iple Chriftes ernore innocentum profuso verpos consecravit , Matth. xx [11. 35. quemadmodum hi Christianos versa vice devovere consueverant, hae formula : er: irixarapáras é fiès rous Naturáius . Hibronym. de Loc. Hebr. Tom. 111. Opp. pag. 188. Itaque feelotorum hominum , corumque Pænæ facrorum, commercium cum memorata Vindi-&m Dea perinde comparatnin effe poffet , atque id , quod cum ferociori fuo domino habet fervus . At enim fervi pana notio magis analoga videtur noxio, quem prifcl latini fermonis Auctores paffim dieunt . Quippe proprium voel : noxins ; ut ex SPARTIANI Adr. c. 17. aliifque conftat , domicilium eft in fudicis fententia damnato, coque aliquid fervile paffo: quapropter & obnoxius apud PLAUTUM, Pen. 111. 1. 15. 17. & L1-VIUM , XXIII. 12. Idem eft ac fervus , liberoque opponitur .

Jo. STIGLIZII DISSERT. animalia ista piacularia, quæ, alienæ noxæ succedanea, ipsorum nocentium loco. teste Livio 1, ab cacozelis gentilibus, publice sacrabantur ; sed cui Numini ? Pœnæ quippe Deæ. Salvete, servi novelli, semel atque iterum salvete, nomine ceterorum pæna fervorum ! Sane Remmia Lege minus tenetur Ill. HEINECCIUS b, dicam CORTII Vindiciis Pratoris Rom. 65 Juris honorarii scribens , Virumque illum doctum , effusa omni bile , magno conatu , maximas nugas egiffe contendens. Usque adeo pana fervo, ut ex Contil cerebro profiluit, vix trama figuræ est reliqua; quin eum, sicuti fuit, supra contemplandum exhibuimus.

#### XII.

Paullus Apostolus , majestatis reus , capitis damnatus , vinctus & slagellatus , fit poena servus .

Abjectissimam illam & maxime infamem pæne fervitutem quasi honestavit Paullus, Apostolus, in eam, quod restat demonstrare, abstractus. Scilicet negotium divi-

# LIVIUS, L. I. c. 26.
6 Hainaccius, Hiftor. Jur. Civil. Rom. ac German. p. 632

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. divino illi Viro, in caussa are Beiac, supra diximus, Philippis esse comparatum: testimonio autem plebis instructum munitumque, his verbis, puto, denarrat Actor. Ap. Architectus, xvI. 22. συνεπές η δοχλος κατ' αυπῶν . Nam in judicio majestatis audiuntur testes, quamvis integræ famæ & fidei haud sint, vel propria scientia, vel ejus ratione destituantur, ad summam, quamvis minus classici fint, arg. Legis irrationabilis 7. D. ad Leg. Jul. Maj. perinde quasi sola atrocitas facinoris præsumtionem veritatis facti a quopiam commissi augere, vel minuere, posser. In enarratione facti seu exordio desensionis suz, accusationem excipientis, nullum est dubium, quin Christo nomen dederit Paullus: inficiatione nominis Christi disciplinæ Christianæ vehementer repugnante : adeoque cultum ejus palam sit professus; id quod sententiæ capitali ferendæ erat, nec amplius audiebatur Paullus, justitiam cauffæ suæ demonstraturus. De illegitimo hoc tractandi modo mirum quantum indignabatur , Act. xv1. 37. haud ignorans , ore εκ έςιν έθος Ρωμάιοις χαρίζεσθάι τινα ἄνθρωπον eiς ἀπώλειαν, πρὶν ñ... τόπον ἀπολογίας λάβοι περί τε έγκλήματος; Αίλ. ΧΧΥ. Stigliz. de S. Paulli Serv.

Jo. STIGLIZII DISSERT. 16. L. I. pr. D. de requir. vel abs. damn. L. 19. de poen. Verum immemor erat præfagiorum Christi Matth. x. 22. xx1111. 9. Luc. xx1. 12. έσεσθαι μισέμετοι ύπο πάνπον δια το ονομά με, h. e. religionis & maiestatis scelus nomini Christiano cohærere existimabitur. Inde evenit, ut supplicia Paullo & Silæ constituerentur ultima. Feralem istam fententiam prorsus dubiam incertamque tibi videri, dicas, quum præfertim de flagellatione dumtaxat meminerit Lucas Act. xv1. 22. Scrupulum istum, spero, iri exemptum, I. considerato commentariensis conatu, se ipsum occidendi, Act. xv1. 27. Haud nesciebat servus ifte publicus, fe succedere oportere in æqualem custodiarum poenam, hæ ut effugerant , L. 12. f. I. de cuftod. & exhib. reor. Quid ? quod majestatis teneatur, qui confesfum in judicio majestatis reum , & propterea in vincula conjectum dimiferat , inquit UL-PIANUS, L. 4. pr. ff. ad L. Jul. Maj. Ratione haud vacat hac lex . In sceleris majestatis, atque adeo pœnæ societatem venit, qui, ejusmodi reum compedibus expediendo, viam reipubl. amplius nocendi munit . Mortem ergo & commentariensis noster anticipare tentabat . Caussam atten-

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. attentatæ aurogovias commode expressit LUCAS , Att. XVI. 27. 6 δεσμοφύλαξ, ίδων άνεωγμένας τάς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μάχαιραν, έμελλεν έαυτον άναιρείν. τομίζων έππεφευς έναι πές δεσμίας . II. Prætores, capitis quem damnaturi, surgere, ac prætextam, qua induti, deponere. Quod cum ex aliis, tum ex commemorabili illa specie apud VALERIUM MAXI-MUM apparere potest, que, observante CHRISTOPHORO LUD. CRELLIO b, ICto elegantissimæ doctrinæ, postea caussam attulisse videtur Legi 3. D. de bon. eor. qui ante sent. mort. sibi consciver. Verba vero ita facit VALERIUS MAX. Mox quum Marcum Ciceronem, qui id judicium coegerit, pratextam , quam ponere solebant Magistratus, quum damnationis sententiam pronunciarent , ponere vidiffet Caius Licinius Macer, Vir pratorius , Calvi pater , criminis repetundarum reus , mifit ad eum , qui diceret : se non damnatum, sed reum, periisse, nec sua bona hasta subjici posse. Ac protinus sudario, quod forte in manibus babebat , ore & faucibus coarctatis, incluso spiritu, poenam morte pracurrit. Hactenus VAL. MAX. Sicuti in reipubl.

<sup>#</sup> VALER. MAX. L. VIIII. R. M. 12. n. 7.

6 CARLLIUS in observationib. 2d L. 3. D. de bon. cor. qui ante sent. mort, sibi consciver. p. 8.

### 116 To. STIGLIZII DISSERT.

publ. tempore toga, quasi feriatum vestimentum, abjici solebat, Cicerone \* tefte: Conful, quum vos vestem mutandam\_ censuissetis, cunctique mutassetis, unguentis oblitus, cum toga pratexta, quam omnes Pratores Ædilesque tum abjecerant, irrist fqualorem veftrum: ita maxime abjicienda videbatur Prætori, triftem aliquam fententiam laturo. Prætextæ vero habendæ jure magistratibus in coloniis permisso atque concesso, id quod ex L. Valerii Oratione apud LIVIUM b scimus, ad fidem maxime probabile videtur, ad hunc eundem depositionis prætextarum ritum respexisse S. LUCAM, Act. XVI. 22. TEPIPPHEAVTES άυτῶν τὰ ἰμάτια; generali voce ἐμάτιον, ut in Plutarcho etiam observavi, pro περιπόρφυρος adhibita. Sic tolli videtur ambiguitas græci sermonis, qui, quod obvertat fortasse quis, de spoliatione vestium Paulli & Silæ intelligi posset, quo homines iftos vivos mortui boves tanto efficacius incursitarent, si comice loquaris. III. Sententiam in Paullum latam statim excipiebant servilia verbera, fortasse in folatium plebeculæ lacessitæ : extremum

<sup>4</sup> Cicro, Or post redit. & Dio Cass. L. xxxviiii. & Lvi.

DE SERV. POENÆ S. PAULLI AP. vero supplicium de condemnato post decendium sumi demum poterat, id quod SCto, Tiberio auctore fancito, cautum erata: hinc Paullus, condemnatione & flagellatione ejus uno eodemque temporis tractu peracta, ad ultimam poenam refervatus, conjiciebatur in carcerem, quippe qui ad continendos tantum reos, poenas quandocunque daturos, haberi debet, L. 8. 6. 9. D. de poen. IIII. Tanta sceleris, cujus postulabatur Paullus, atrocitas fuit, ut in ejus convictum, vel id confessum, at ex gentilium mente, non nisi ultima statui posset poena, quam Lucas propterea heic omilisse videtur, quod ea sententia interdum minus adjici, verum potestati legum relinqui foleret , inquit MARCIANUS ICtus, L. I. S. 4. D. ad SCt. Turpil. Qua fere pæna puniendi fint Christiani homines,

A TACIVUS, AD. 11.1. SUNTON. TİBCI, C. 77. D. D. J. L. IVII. AĞıyaz i'vende birası İndanus, parı Bushicanı türli örde şiqav vi karadı çışındır. Ağır ağır ili bir sünde şirile bir sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sünde sün

Jo. STIGLIZII DISSERT. nes, ex TERTULLIANO \* perspici potest, ab initio , ait , mandatum fuiffe , ut gladie animadverteretur in Christianos , idque suo adhuc tempore observasse prasidem Mauritania. Itemque, gladium ultorem, quem in dubio præsumi scimus, omnino innuisfe videtur TRAJANUS b, Plinio simpliciter respondens : Si deferantur , & arguantur , puniendi sunt . Loquimur heic de poena ordinaria, nec vero de privilegiis odiosis in Christianos irrogatis. Quæ quum ita sint, quid eft, quod dubites de suppliciis capitalibus in Paullum ejusque socium constitutis : licet supplicii primordia , nimirum verbera, quibus revera castigatus est Paullus, in Actis Ap. folum commemoraverit Lucas? Multo tamen expressius, puto, pro exéλευον βαβδίζειν, fcribi potuiffet, έπέλευον τῷ νόμφ χρησθαι, jufferunt lege agi, h. e. noxios publice ligari, cædi flagellis, capita eorum obvolvi, gladio tandem præcidi. Næ ! hæc tragica nex etiam Paullo fuiffet illata, nisi terræ motus intercessisset, quo Duumviri cum universa civitate tantum contremuere, ut adversi quid metuentes, sententiam suam re-

<sup>#</sup> TERTULLIANUS ad Scap. c. 4.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. rescindi, & utrosque correos bona gratia dimitti vellent ; quamquam potestate rescindendi sententiam dictam , L. 42. er 45. 6. 1. L. 55. ff. de re jud. & damnatos restituendi, omnino destituerentur, arg. L. 1. 6. ult. D. de Quaft. jun. L. 7. 6. 2. D. de offic. Procons. Timorem Duumvirorum Paullus, fcenæ ferviens, augere studet renunciando ad eos, & fuam, & Silvania. civitatem Romanam, Act. xv 1. 37. 38. Post flagellationem, quam commemoratione civitatis suæ initio depellere, cruciatumque a corpore dejicere potuisset, Romanum civem demum agere coepit Paullus, incepto minus perstitit . Enim vero præceptum Christi, Matth. v. 39. de injuriis non vindicandis haud obstetisset, quominus vim injustam, si quam sibi putaffet illatam , ulcisceretur . Regulæ Chrifti, quæ, ex notione amoris profecta, legem naturalem continet, fecisset satis Paullus, si ei animus ab omni cupidine odii & vindictæ alienus vacuusque, immo injuriam iterum perpeti paratus fuisset .

a SI force accidifice, ut Silvanus, homo peregrinus, de jure virgarum ester in judicum confilium missus, ita vivum, ut obtentua civitatis Silvani celliste male, nec susteciste, opinor, per syncedoche loqui. Civitatem estim Romanam qui siprovurant, stensi percussos fisifei testatur Sveronius, in Vite-Claud, esp. 15.

Jo. STIGLIZII DISSERT. Id ipfum tamen haud impedire, quominus reipublicæ, quippe cujus interest, ne quis temere alterum lacessere audeat : vindicta tradatur, ex collisione regularum deamicorum & inimicorum amore, pluribus evicit Magnus ille Philosophus, & Præceptor olim meus CHRISTIANUS Liber Baro a WOLFF . Accedit, quod judices, qui privatorum habitum induunt, fimulac regionibus officii sui sese continere desistant, injuriamque inferant, posse conveniri leges ipsæ indulserint, v. g. actione injuriarum, L. 32. D. de injur. nefas enim esse, inde injuriarum occasionem nasci, unde jura nasci debent, graviter monuerunt Impp. L. 6. C. unde vi . Quæ quum ita fint, quin magistratui Philippenfium, ut CICERO Verri, crimen majestatis, quæ in læso cive Romano ipsa violata credebatur, minari perseveravit Paullus, atque ita vicem reddidit? Nempe fuo in tempore, Paullus, ad jura Romana, civitatis præsertim, ut qui maxime, doctus, secum commentabatur, se servilibus carminis horridi pœnis, & has excipienti ultimæ pœnæ sceleris læsarum religio-

<sup>#</sup> Wolffius, Hor. Subcefiv. Marburgenf. uim. vern. A.1729.

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. 121 ligionum & majestatis, ut primum id, ex mente gentilium, admiferat, tacite consensisse credi; se civitatem & libertatem una abjecisse fingi : propterea quod capitale supplicium & civitas Romana, nec non poenze serviles aliquotfariam commemoratæ & libertas, quasi societate coire non poffent . Meminerat insuper Paullus, se criminis, in quod vocatus, non modo convinci, idemque, Christo nomine dato, confiteri, atque sua propria sententia quodammodo damnari , L. I. D. de Confes. verum etiam foro Philippensi per provocationem & commemorationem civitatis fuæ, quippe quam ejus majores fingulari beneficio fuisse adeptos, demonstravit Spanhemius : ergo citra expressam declarationem Duumviri prædivinare non poterant, ergo nec Lege Julia de Vi publica tenebantur, L. 7. D. ad Leg. Jul. de Vi publ. tempestive haud declinato, capitis damnari, quod paullo ante probavimus, atque adeo civitatis & libertatis jacturam ipso jure facere . ( Vid. Sett. noftr. v.) Servilium denique verberum & vinculorum, quibus, ad publicum servitutis poenalis argumentum, (Vid. Sect. VI.) erat coer-

<sup>4</sup> SPANHEMINS . Orb. Roman, Exerc. 1. C.16.

Jo. STIGLIZII DISSERT. coercitus, recordans; inde usque repetens, Paullus, jure minus restitutus, colligebat, se non amplius esse civem Romanum, cujus personam propterea ultra tueri non poterat, sed capite, qua diximus ratione, tunc temporis minutum, h. e. poene fervum . Civitatis ergo , quam Paullus prætendebat , mimum facile perspicer potuissent Duumviri Philippenses, nisi illum nocte, fine lumine Jurisprudentiæ Romanæ, in foro oberrassent. Quo factum eft, ut homines ifti, terræ motu jam antea mire perterriti, audita Paulli civitate . multo timidiores redderentur . Act. xv1. 38. In hac timoris calumnia, Paullum ejusque comitem ipsi convenere, eorum mentes staturi, & urbe egredi etiam atque etiam rogaturi . Act. xv1. 39. Honefliorem dimissionem, obtentu civitatis exfpectatam, ex voto impetrabat Paullus. Act. xv1. 40. Nec minori cum prudentia, opinor, civitatem, qua quidem ante quæstionem illam Philippensem gavisus est, aliquanto post prætexuit Hierosolymis, Act. xx11. 25. 27. quo per dolum ifthunc bonum , quem veteres dixerunt , L. 1. 6. 2. D. de dol. mal. 2. Cor. XII. 16. frau-

des Judzorum excluderet, eorumque in-

fidiis

DE SERV. POENE S. PAULLI AP. sidiis facilius se expediret, ad gentiles primo quoque tempore iturus visere : nec spes decollavit. Quia vero timebat, ne futurum sit, ut sibi quæstio status moveatur; iccirco in orationibus, pro se ad Judæos, & Agrippam habitis, Act. xxII. xxv1. periculum fuum Philippense silentio plane præterivit . Salva quoque religione, se civem simulare pro re nata poterat Paullus, quamlibet civitatis jacturam non ita multo ante secerat Philippis: siquidem firmissime sibi persuadebat, se longe ab intentato crimine abesse, atque adeo, vi injustæ Philippensium Duumvirorum, ad cœlestia cœcutientium, sententiæ, civitatem suam non minus quam libertatem amilisse innocenter. Er zára propterea inquit Act. XXIIII. 16. auros arra, ampo. σκοπος συνείδησις έχεις πρός πος Θεός του τές ανθρώπες διαπαντός . Interim tamen ad captum Romanorum loquens, & principiis eorum, ad quos scribebat, domesticis velificans, indignitatem calamitatis, quam pro caussa Christi Philippis pertulerat, Romanis suis clarius repræsentare non potuiffet , quam se nuncupando Se hor Ings Xpiss, Rom. I. 1. To eriza, ut in Securos Xpisa, Philem, V. I. & 9. zar' ih-281712 124 Jo. STIGLIZII DISSERT.
λει-Ψιο ſuppresso, nec servitutis genere, id quod præjudicio foret, nominatim expersso. Itaque per πο δελος Γιασά χρισά longe alia significantur, quam merum.
Christi ministerium, quod quidem gravis-simi quique docuerunt Auctores, Paullum eo, ut tautologum, tacite arguentes; quandoquidem notio ministerii officio Apostoli, qualem ine eodem commate se nominat, juncta semper est & inseparabilis. Inficias tamen haud eo, sub voce δελος, in sanctioribus litteris, quandoque simpliciter subjici notionem ministri.

## XIII.

Servitus pæna, in quam Christus ipse abreptus, Paullo valde gloriosa.

Rem christianam tanto majoribus meritis sibi devincire, ac tanto majori propterea gloria digni credebantur in veteri Ecclesia Consessor Santyres, quo magis ad rei christiana fructum redundare videbantur injuriæ, calamitates, cruciatus, supplicia, propter Christian, aquo animo perlata. Nam facultate simulandi & dissimulandi sub doloribus ademta, 94/λαπς constantia detestandi inter perpessiones.

DE SERV. POENÆ S. PAULLI AP. pessiones superstitionem gentilium, instituta Christi hilare profitendi, omnino erant confirmando corroborandoque veritatis divine, atque adco majestatis Dei in hominibus extellendo. Audiamus verba facientem veritatis Auctorem ipsum, Joan. XXI. 18. 19. 'Αμήν αμήν λέγω σοι, (Σιμων Ίωνα) ότε ής νεώτερος , εζώννυες σεαυτόν, χαὶ περιεπάτεις όπε ήθελες. όπαν δέ γηράτης, έπτενείς πάς χειράς σε, εαὶ άλλος σεζώσει, γαὶ δισει όπε ε θέλεις. πέπο δέ είπε, σημαίνων ποίφ θανάτφ δοξάσει Tor Otor. Commemorabile est, Apostolorum principes ultimarum Christi perpessionum fuisse successores. Petrus gabalo fuffixus est: in quo plurimi veteris Ecclefiæ doctores concinunt. Nec minus preffit & quasi deosculatus est Paullus, dum pæna servitutem subiret, ultima domini sui vestigia. Scilicet hic, majestatis caussa, vel dicam, prætextu, in judicio, secundum leges ac mores Romanorum directo, damnatus summo supplicio; sic enim. crux κατ' έξοχην dicitur \*; vinctus & flagellatus, efficiebatur pæna servus: de quo casu, mortem Christi præoccupante, nobiliffimi alioquin JCti, EDMUNDUS MERIL-LIUS .

<sup>#</sup> PAULLUS JCtus , L. v. Rec. Sent. cit. 21.

126 Jo. Stiglizii Dissert.
Lius \*, & Josephus Averanius \*, ceterique perpeffionum Chrifti interpretes, meminiffe debuiffent, ad ductum ipfius Paulli, Philip. 1I. 7. ἐαυτὸν ἐκένωσε, μορφίν δέλα λαβών; jun. Hebr. vi. 6, verb. ἀνασανερέντας ἱαυτὸις τοὺ τὸ Θεῶ, κὰ παραδειγματίζοντας. Prius enim quam fidejuffor mortalium expromifforius supplicio afficeretur, necesse erat, ut pana servus, eoque maxime infamis, sieret. Tantum!



DEL-

MERILLIUS, Not. Philol. in Passion. Christi.

b Averani nelle lezzioni sopra la passione di N. S. Gesù
Cristo, pubblicate in Urbino l' anno 1739. Lezz. 2. 21.

# DELLE

# MASNADE

E D'ALTRI SERVI SECONDO L'USO DE LONGOBARDI

R AGIONAMENTO
DI MONS. GIUSTO FONTANINI
Steso in una lettera all'Illustrist. Signor
Girolamo de' Puppi

Colle Annotazioni del P. Franc. Ant. Zaccaria della Compagnia de Gesà.

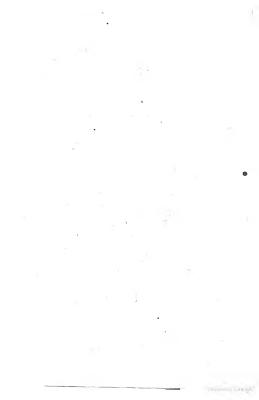



### ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

L desiderio, che V. S. Illustrissima ha moftrato più volte meco di avere una qualche efatta notizia delle Masnade cotanto rinomate nelle Scritture antiche del Friuli, doyeva effer motivo bastevole a farmi prender la penna per iscriverle la mia opinione, quando non m' avesse arrestato la tema di non averla a soddisfar pienamente. Ma dacchè ha voluto Ella darmene anco eccitamento co' fuoi comandi , io mi confesso in ogni forma obbligato a servirla anche a prezzo de' miei rossori , cagionati dal conoscermi pur troppo sfornito di quel talento, che vi vorrebbe per ispiegare una materia strana, oscura, e sinora da niuno toccata, o perchè fosse ne' tempi in là notissima, e perciò trasandata dagli Scrittori; o perchè sieno poscia disperse le memorie, e sottratte dalla riflessione degli Storici.

Già Ella s'accorge, che la prefente mia prontezza in ubbidirla nasce dal vantaggio, che ho di poter adempire quest'uscio meglio che prima non avrei fatto, mercè della copiosa, e Fontanini Massade. I scel-

## 20 FONTANINI

sceltissima Biblioteca dell' Eminentissimo Signor Cardinal Giuseppe Renato Imperiali mio Padron benignissimo, che allo splendor de' natali e del grado aggiugne anco la protezion delle Lettere, dove ho io il comodo di esaminare quelle cose che mi ragunai ne' riguarde voli Archivi di cotesta Città di Cividale . le quali ogni qual volta, che prendo per le mani, non posso non istupir fra me stesso, come non oftanti gl' incendi, le Guerre Civili, e gli afsalimenti de' Nemici si sieno preservate quelle tante, e sì rare memorie, che si hanno costì, non dirò da secoli, ma da più di mille anni an+ cora che di tale antichità è quel venerabil Godice di Vangeli, che stà nell'Archivio Capitolarea, effendo scritto intorno al seicento di nostra salute b, e di quel carattere, che dà per saggio di quel tempo il Padre Giovanni Mabillon nell' opera infigne de Re Diplomatica alla tavola 7. p.3 57. Un simile ne ho veduto nella Bibblioteca Vaticana tra i libri del Duca d' Urbino, e un altro presso Mons. Giovanni Ciampini , Prelato occupatissimo nell' amor delle Lettere, e in questi

(b) Heitato P. del Torre penfa, che piurtofto copiato foffe quel Codice in Pavia sulla fine del quinto secolo.

<sup>(</sup>a) Per opera del chiarifs. P. Bianchini dell'Oratorio abbiamo ora a luce quefto renerabil Codice nel infiger escolta flampara in Roma nel 1749, col itrolo: Evangeliarium quadruplex latina verssionis anziqua (10m.11.) Ivi pure è da veders una dotra lettera del P. Lorenzo del

Totre Filippino d'Udine, nella quale d'esso, della sua forma, de' suoi caratteri, degli ornamenti suoi, e d'ogni altra cosa, che vi appartenga, si dà distinto ragguaglio.

questi giorni mancato di vita. La Cartapecora però del nostro è molto più fottite, e di più ha ripieni i margini di nomi di Longobardi, di Partiarchi, Vescovi, Duchi, Re, ed Imperatori, tra quali riplende anche quello di Carlomagno. E questi sono i Dittici de' vivi, e de' morti, che dal Diacono si leggevano a mezzo il Sacriscio della Mesta, come contenenti i nomi de' Benefattori , per li quali osserivano le preci al Signore.

Ma per dar cominciamento alla materia, che abbiam per le mani, sarà bene di ridurcia mente l'avviso del Filosos <sup>b</sup> Epitetto, cioè che il principio dell'erudizione procede dal riandar l'origine delle voci; onde ancora noi per venire in chiarezza di ciò che abbiam preso a investigare, cercherem prima l'etimologia della parola Massinada.

L'eruditisimo Signor Ducange, che col suo Glossirio ha illustrati gli Scrittori della mezzana, ed infima latinità, ne discorre assai scarsamente, per non aver fosse avuta la piena, e totale contezza delle Massade, cosa che non sa rebbe avvenuta, quando le carte Friulane avese foro avuta la sorte di effere state da lui vedute:

donde sicuramente avrebbe tratte assaissime

(6) Apud Arrianum lib.s. cap.17.

<sup>(</sup>a) Monfig. Fontamini mofira qui d'aver creduto, che i foli Benefattori fi metteffer no Dittici de'tivi j ma quefnò falfiffimo, specialmente se di Papi, e di somiglianti altri Personaggi s' intenda: veggafi tra gli altri il Bona Rer. Litturgic. ilb.i.t. capaxi:

## 122 FONTANINI

notizie per accreicere i fuoi lavori . Vuol egli, che Mafiada venga dalla voce Manfianta, che è il medefimo, che famiglia <sup>3</sup>, ed effende quefto vocabolo anco alle truppe militari <sup>3</sup>, che fi ragunano infieme agguifa di famiglie, come fono fpecialmente i Ladroni , che perciò chiamanfi Mafiadieri . In una Bolla di Gregorio IX. data nel 1231. alla città d'Anagni prefso l' Ughelli tom. 1. col. 374. factre Mafiadam è il medefimo che far efercito <sup>6</sup>.

Gli Accademici della crufca fe la pigliano per compagnia di gente armata, o difarmata, e ancora per famiglia, a che fi fofcrive Egidio Menagio, ed Ottavio Ferrari, benchè questi la derivi da menus, che presso i latini val tanto che molitiudine, e cose raccolte in uno.

Ma comunque si pensino questi grand' uomini, a me pare, che niun di loro abbia esposta l'origine, ed il significato di quella voce a nostro proposito. Imperciocchè Masnada quantunque Volte s' incontra nelle scritture della

<sup>(</sup>a) Non diversamente il chiarifa Muratori. Ecco le sue parole (vomata Antiquita Italica collèsco.) Mibis nibit alitud fuific videttu guama familia Servorum Massata, idels Manafo additta sivo ad Manjum excolendum constituta 3 qua vox facili conversione immutata est in Massata, Mafinada. (b) Che tal fignificazione abbita ne balli cempi aveta la

<sup>(</sup>b) Che tal fignificazione abbia ne' basili tempi avata la parola Massata, non può dubitariene. Veggasi il citato Muratori (col.810.)

<sup>(</sup>c) Falfo: la Bolla ftesta citata dal Fontanini distingue queste due cole, far «fercite», e far Massanda, diecado: se consigerst cos exercisum, vez Massanda facere. Far Masnada diceasi della iola fantesia. Così il citato Muracori nel laogo da ultimo segnato.

nostra Provincia, sempre si piglia per una fatta di servi propria de'Vassalli della Chiesa d'Aquileia . e de' più riguardevoli folamente, i quali ne venivano investiti da' Patriarchi, come di feudo nobile a . Se ne trovano le memorie dopo l'undicesimo secolo, perchè dallora nuovamente cominciò a popolarsi il Friuli della nobiltà più insigne ingrandita di feudi, e di Castella dalla magnanimità del Patriarca Popone . Per iscoprir dunque l'origine delle Masnade, si dovrebbe ricorrere alle leggi, secondo le quali professavano di vivere i nostri maggiori , le quali furono di tre forte, Romana, Longobarda, e Bavara, come fi ha dalle carte di cotesto Archivio capitolare, che nel dettato fon fimili a quelle, che Francesco Maria Fiorentini ha pubblicate in fine della storia della Contessa Matilda. Che i nostri abbiano tenura la legge Salica non avvi fondamento, che il provinè memoria che lo confermi, forse perchè Car-Iomagno fatto Signore di cotesti Paesi non y' introdusse nuove leggi, bensì per mostrarsi benigno a' popoli vinti, e per meritarsi maggiormente l'affetto loro b, confermò tutti i diritti Longobardi, e al titolo di Re de'Franchi aggiunse quello de' Longobardi . Vero è, che il Sansovino nel libro delle famiglie d' Italia cita uno stromento di Rambaldo di Collalto, ove ٠I३

(4) Se ne parlerà più abbasto, e intanto a' osfervi presso del Muratori (col. 801.) un simil uso nel Ferrarese. (b) Innocent, Cironius lib. 5. cap. 7. observ. jur. Canona

### A PONTANINI

Matilde sua moglie professa di tenere la legge Salica, non già per esser ella Friulana d'origine, bensì come figliuola del Marchese di Bor-

gogna a.

Ma non trovandofi in queste leggi memoria alcuna delle Masnade, nè in tutte quelle che Federico Lindenbrogio ha compilate entro il fuo Codice , vuolfi cercare altro fonte , ov' abbia appicco la materia di cui fi tratta. Nelle noftre carte frequentiffimamente fi trova fatta menzione de' Manfi, come di cofa, che componeva il dominio, e le giurisdizioni de' Feudatari, essendo essi un tale adunamento di poderi, che potesse esser lavorato da una famiglia di Coloni, onde venivano presi anco per Colonia s e Curia , e Curtes eziandio s' appellavano , e da' Franchi Mas fecondo il Ducange, come pure da' nostri antichi, ed oggigiorno tuttavia in Friuli continuano col medefimo nome . Certo è, che in questi Mansi abitavano i servi anche negli altri paesi, conforme si ha da Flodoardo lib.2. cap. x. e da Niccolò Lemaistre lib. 3. cap. 1. de Bonis Ecclefiarum , il quale recando in mezzo varie divisioni de'Mansi, dice, che quelli, ov' abitavano i fervi, chiamavansi Mans

(4) Veramente per decreto del Re Linteprando le femmine profethe dovaso la legge del mariti. Mai il dortilimo Murzetori ( tom.: Il. Antiquite col. 274.) ha dimoltrato, che adonta di quel decreto, o difinello coll'andare de'tempi, o nom carno, efempi non mancan di donne, le quali Vivare fono fecondo legge diversa da quella, che i mariti lor profetorano.

Manfi veftiti a differenza degl' ignudi , che non avevano tal suppellettile, Quindi io deduco; che questa gente di condizion servile, che nasceva, e si propagava ne' Mansia, fosse ella detta Mas nata, cioè nata ne' Mansi; e la voce Mas può effer paffata dalla Francia in Friuli fin dallora, che Carlomagno in Trevigi e in Cividal del Friuli vi pose b gente Francese per afficurarsi dello stato, mentre il nostro Duca Rodgando se gli era mostrato ribelle aspirando al Regno d' Italia, che accadde nel 776. Questi Manfi medefimi dagli scrittori dell' età barbara son detti Maffæ per quanto fi vede in Anastasio Bibliotecario nella vita di Zaccheria; e nel libro diurno pubblicato dal Padre Giovanni Garnerio ; e Maffari oggidì nelle nostre parti fon detti gli abitatori, che comunemente si chiamano Coloni , o fian Villici , nome ficura-

(A) Evi ancordâto, chi non da Manjium, na da Malja, canò derivare at lonne. Ma, como effortò il Martavi († Li, Antiquii, col.#00. y gli deimpli, che reca il Da Cange a prave, c he talli usoniai detri introno anche bomines de Manjara, fato, fon troppo a si fatta opinione distrotevoli: Se pol Majara fignichi gene nata ne' Manfi, come qui vuole Monic d'Ancira, anni che polta a coltivare i Manfi, foccome dicemmo alla paga, 12a. Ictra. A aver pendiro il Muratori, è quilitone di quelle; che in un Peripatetto farebbon ridere con torto protectione del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo del c

(c) E' da vederfi sa questo fatto di Rodgando anche il P. de Rubeis celebre Domenicano nell' illustre opera de'Monumenti della Chlesa Aquilejese (col.332.)

#### 126 FONTANINI

mente tramandato da' Longobardi, mentre si ha nelle lor leggi lib. I. tit. II. S. 5. Si quis alienum fervum a rufticanum, qui fub Maffario eft, occiderit, componat fol.xv1. Ed ivi nel g.8. Si quis infantem parvulum de servo Massario casu faciente occiderit, arbitretur a Judice Oc. Tale io mi figuro esfer l'origine delle Masnade, o Masnate (che nell' un modo e nell' altro fi trovano scritte.) le quali erano razze di servi tenute da' Padroni ne'loro poderi fotto la custodia de' Coloni; di che fifa menzione nell'accennato diurno cap. 6. tit. 5. ove fon nominati i fervi cuftoditi da'Coloni e Massarum , five Fundorum . E questi servi son quelli , che nel testamento di Sant' Everardo nostro Duca dettato da lui presso a Trevigi nell' 867, e posto in luce da Auberto Mireo nel Codice delle donazioni pie cap. 21. e da Luca Dacherio nel tom. 12. dello Spicilegio facc. 490. vengon detti fervi de Prædio, e fervi Fundorum in una d carta del Patriarca Rodoaldo e del 972. ov' egli appigiona ad Ambrogio Vescovo di Bergamo certi beni

<sup>(</sup>a) Servum alienum & legge nell' edizione delle leggi Longobarde fatta dal Muratori ( tom. 1. Rer. Italic. pat. 1I. pag. 24. cxxx 1v.)

<sup>(</sup>b) Queffa è la exxxvt 1. legge di Rotati nella citata edizione del Muratori (loc. cit.)

<sup>(</sup>c) Non è, che ivi si nominino apertamente tal Servi con questi termini, ma che s' intendano est, può trassi dalle parrole di quel titolo, che queste sono: Colonia & familia Massarm sive fundorum in Frovincia constituta.

<sup>(</sup>d) Ex Archivo Civitatenfis Ecelefia .

<sup>(</sup>e) L'ha stampata il P. de Rubeis dall' originale col.474.

(4) Ecco una delle folite Magiffrali decisioni di Monsig. Fontanini , la quale per buona forte , come tant'altre , è falfa . Io l' avea offervato nella mia ferie de' Vescovi Cremonesi , ma quel passo, siceome altri non pochi , è stato , chi saprebbe dire il perehè, tralasciato nella scorrettissima edizione, che in mia lontananza è ffata fatta di quel mio libro a Milano . Ma ad altre tempo ferbiamo di farvi le debite giunte, e correzioni. Per ora riporterò le parole del veramente dotto P. de Rubeis , e però favissimo e modesto nello feriver fuo. Dic'egli dunque così in propofito dell'accennata carta di Rodoaldo (col. 476.) In epiftola citata delle Masnade admonuerat Fontaninus adhue ipsum anno 972. vitam egiffe . Id minus accurate dictum videtur . Diferte testantur Tabula : ante hos annos domos & agros qui Ambrosio Bergomati locantur detentos fuisse a domno Luzhone Epifco-

### 128 FONTANINI

che a Niccolò Antonio per altre ragioni fi ride e di questa, e dell'altre favole, che vengono feritte di Luitprando.

Ora disvelata l'origine delle Masnade rivoltiamci a moffrar la natura di esfe giusta la notizia suggeritaci dalle vecchie memorie. E qui non è già mio pensiero di trattar de' servi ricordati nel diritto civile, de'quali favellano copiofamente molti eruditi ; ma d'un altro genere sopravvenuto dopo il discadimento dell' Impero, che tenne però molte cose di que' che furono presso a'Romani, mentre le Masnade non meno, che i servi antichi erano gente del tutto foggetta al dominio del Padrone in guisa tale, che non solamente le persone loro, le sostanze, e le operazioni istesse erano obbligate a un infelice servaggio, ma l'arbitrio medesimo restava sottoposto alla volontà del Padrone, e stendevali questa cattività anco ne' discendenti . Oltre a ciò si vietavano loro tutti quegli atti , che Dio, e la natura hanno conceduti agli nomini: non potevano comparire in giudicio a qualfivoglia partito nè per chiedere, nè per difendersi , sì in cose criminali , come in civili . Erano disadatti a far testamenti, comperare, vendere, donare, far lasci, testimonianze, o qualunque contratto. In fomma non potevano

Bpiscopo S. Cremonensis Ecclesta: & ante hos annos descrtos esse histo domno Luchono Episcopo: que potius ante annum 972, vita functum indicant, vel etiam evincunt, quam luce fruentem, Lintprandum.

(a) In Bibliot. Hilpanic. ver. tom. 1. lib. 6. cap .6.

far cofa veruna da se stessi, essendo per dir così le volontà, e le potenze loro trassfuic tute no lor Signori. Quindi si fa chiaro, che gli uomini di Mansata, de' quali parla lo Speculatore a tit. de Feudis lib.-h. pars. 3. Quomiam super bemagiir, num 38. non avevano alcuna simiglianza con le nostre Massade b, benchè paja, che

(a) Cuplicimo Durando, di cui fon quelle le paiole: Mamieta el quande Duminus de alicius Mangime cum divorfit pofisfionista: , & propter bee ille facir si hominus 
di promis e de cerum servitimo tenetus: E talis home dicitius de Mangiata: , qui el home vatiente possissimo en
primentame qui libera es si ferenciamo enferciamo. Regni
Francia: , si dimissi Mangiata alia se transferat: At Itali secondiam apossismo mocani hominus de Mangiata appii de fa-

milia , & illi quafi pro fervis habentur .

(b) La carta fteffa , che qui illuftra Monf. Fontanini , fa contro quefta fua afferzione . Sentiamo il Maeftro dell'Antichità Italiche ( tom.1. col. 801.) L'effere fate le Mafnade Aquilejefi di servil condizione non s'oppone alio Speculato re , il quale faggiamente usò la particella quafe per dinotare , quod id genus fervi excussa prorsus veterum Mancipio rum ignominia , vilique conditione ac pout ertate , ita jam viverent, ut iis inter honestos cives, ac nonnullis etiam inter nobiles locus concederetur . Ipfam Sophiam ab Antonie Gallo libertate donatam videmus appellatione Domine decoratam, qui titulus tempeftate illa rudi da nostrorum temporum adulatione, & excessibus longe aliena nulli ignobili profetto tribuebatur . Id tam certum quam certifimum. Fontaninius ipfe addit fibi ante oculos ftetiffe chartam qua Ricciardus Comes de Prata libertate donavit fapientem virum Dominum Marinum Jurisconsultum . Proinde ejufmodi homines nomine potius , quam re Servi fuere , atque ab iis ita abrasum fuerat quidquid olim servili conditioni adhesit, at Durando vis potius fuerint , quasi servi, quam absolute servi . Monfig. Fontanini ha preso la cosa troppo al rigore . Servi e Masnade , quali poc' anzi ne ha egli defcritti .

## FONTANINI

l'avessero nel nome, imperciocchè erano uomini liberi, nè avevano altr'ombra di servitù, che l'obbligazione di far della Mansfast, tuttociò che acquistavano, dopochè il Padrone avea loro dato il Manso, e le possessioni, e poteva-

scritti , vi futono senza dubbio ne' bassi tempi . Ma non in tutti i tempi , nè in tutti i luoghi furono la cofa medefima . Anzi ne tampoco negli fteffi tempi e negli fteffi luoghi . Perciocchè in una carta presso del Muratori ( tom. 1. Antiquit. col. 805. ) troviamo un' investitura di Feudi data da Azone VII. Marchefe d' Efte a Piero figlinolo della Signora Venezia , come a uomo de Maxinata , e eiò fecundum modum, formam obtentam & observatam in Episcopatu Ferraria . Ora offervifi un' altra carta di Ferrara di foli so. anni prima, la quale dal medefimo Mutatori è tiportata ( ibid. col. 811. e feg.) Vedrannosi ivi Masnade, che facevano i fervizi de' Canoniei Ferrareli colligendo reditus Canonico rum , et faciendo alia fervitia , che è ben altra cofa , che la Mafnada del Marchefe Azone . Perlochè noi crediamo veriffimo effere generalmente eiò, che infegna il Sig. Muratori (col. 808.) che nelle tante guerre che dopo il milie affliffero gl' Italici popoli, i padroni per effer ficuti, relaxato antiquo rigore fervorum conditionem fensim erexere ad aliquam militia speciem ac dignitatem . At que ut fideliores magifque ad vota obsequentes haberent, eisque insuper fura olim usitata meditamenta eriperent , non folum Manso alicui sive pradio per cos aut corum nomine per alios excolendo prafecere, ted etiam ut mea quidem fert opinio aliis privilegiis atque indulgentiis donavere . Prafertim vero ( id quod magnum hercle fuit ; ad Feuda recipienda admissi ejusmodi fervi (mallimamente nel x1 : 1. fecolo ) que aut auro effuso aut ob merita a suo Domino consequebantur, inter vasfallos ac nobiles locum paullatim sibi conquiserunt . Ma stimiamo aneora, doversi ne' parricolari casi avere riguardo alla condizione de' padroni , a' quali appartenevano le Mainade, per conoscerne meglio l' indole, gli ufizi, il grado , e molto più a' paesi , ed alia varietà de' tempi , ne qua-Li troviamo memoria delle Maínade , doversi por mente .

no a lor talento abbandonar la Mansata, e andarfene altrove . Stando perciò nelle nostre Masnade non mancano ragioni, che fanno credere, effere state introdotte da' Longobardi . i costumi de' quali siccome il Friuli su il primo a ricevere tra le Provincie d'Italia, così fu l'ultimo a deporli, mentre perseverò l' uso delle medesime sino oltre alla metà del secolo quattordicesimo. Certa cosa è, che un modo di manomettere prescritto da Rotari Re de' Longobardi a è nella stessa forma, che venia praticata da' Feudatari d'Aquileia nel liberar le Mafnade, e Carlo magno impadronitofi delle nostre parti rafferma la medefima legge, la quale fi vede nel lib.2. tit. 3 5. b S. 5. in quefti termini . Si quis servum suum , aut Ancillam circa Altare amodo liberum , vel liberam dimiferit , fic ei maneat libertas, ficut illi qui fulfreal in quarta manu traditus, de amund factus eft. Fulfreal , e Amund è il medesimo che libero , e di sua podestà. Il decreto di Carlo magno nel tom. 1. de' Capitolari dell'edizione di Stefano Baluzio lib. r. num. 32. è tale : manumiffiones in Ecclefia funt celebranda . Marculfo nel tom.2. de' medefimi Capitolari lib. 2. rapporta varie formule di Manomessioni , e l'Autore incerto dell'Appendice al fuddetto Marculfo ne adduce una, che fiaffà di molto con le noftre .

<sup>(4)</sup> Nella legge cexxv. tom. 1. Rer. Italic. par. 1 I. p. 34-(b) E'questa legge di Luitprando lib. 1 v. cap. v. nel citato tomo degli Scrittori delle cose Italiche pag. 56.

#### I42 FONTANINI

nostre. Ivi num. 56. è liberato un servo secondo la Cossituzione di Cossantino che vuole: ciò fust entro le Chiese, acciocchè i Servi restino sotto la protezione di esse, e d'indi vadano dove loro aggradisce, come se sossero nati da Padri ingenui; e che abbiano sacoltà di far Testamento.

Nè però è da maravigliarsene, che si usasse questa solennità in liberarli , se si riguarda la loro sciagurata, e misera condizione. Si vendevano\*, come i bruti, e il lor prezzo, come nota il b Lemaistre , stimavasi dall' altezza, e grandezza del corpo , la quale fi computava con la mifura delle mani a fegno, che il Servo del fommo prezzo era lungo dieci, o dodici mani. Si cambiavano con altri migliori dandosene due per uno, e quando dal Padrone si permetteva a talun di poterfi redimere con un cambio del medefimo prezzo, dall' altezza diffiniva egli che Servo doveva dare quello, che fi voleva redimere. Così presso il Goldasto tom.2. Rer. Alamannicar. pag. 26. char. 3. una certa Cotavvina permette, che Accone suo Servo fi riscatti dandone uno , che fia lungo undici mani. Nelle vendizioni, il Padrone afficurava in iscritto il Comperatore, che il Servo non era nè fuggitivo, nè mentecatto, nè mala-

(a) Di tutte queste cose è da leggers la dissertazione del Muratori de Servis tom. 1. Autiquitat. Italic. col. 7580 6 legg.

<sup>(6)</sup> Lib. 3. cap. 4. de Bon. Eccl.

malaticcio\*. Gerardo da Cividale nel 1081. vende a Bertaldo Diacono due Servi dicendo : vendo tibi duos Servos juris mei , nomina eorum nuncupantur Johannes , & Pichino , @ natio corum de Regno Italia . de quibus ajo mente & corpore non fugitivi , neque cadivi . fed fanos eos effe dico. Quasi le medesime parole si han nella formola 22. lib. 2. di Marculfo : vendidi Servum Turis mei , aut ancillam nomine Illam . non furem , non fugitivum , neque cadivum , fed mente de omni corpore fanum . Si legge altretranto nelle Formole b antiche di Girolamo Bignonio, ove lo Spelmanno, e il Lindenbrogio cadivum interpretano per epilettico, Antonio Oifello, foggetto al mal caduco, le Chiose barbare miss. del Labbe indemoniato, e il Bignonio per malvagio, sposizione, che a mio parere si avvicina più al vero, perchè questo è difetto frequente, laddove gli altri sono più radi . Le cautele medesime usavano i Romani per avviso di Acrone Grammatico sopra la terza satira del lib. 2. d' Orazio e nel lib. 20. de' Digesti tit. 1. lib. 1. e segg. comanda Ulpiano, che chi vende i Servi afficuri i Comperatori, che vizj, e che mali hanno, e se son fuggitivi.

Da' nostri si metteva fra le condizioni principali, che il Servo non sosse suggitivo, perchè in caso tale niun potea venderlo, o comperar-

<sup>(</sup>a) Ex Archivo Civit, Bcel. Sacc.60. 8.33.

<sup>(</sup>b) Apud Baluz tom.a. Capitular, pag.497. n.2.

#### TAA FONTANINI

perarlo ; e nell' Editto del Rè Teodorico cap. 141. fi esprime , che quicumque fugere folitum vendiderit ignoranti , si emptorem quoque fugerit , & pretium venditor reddat , & damna farciat , que per eumdem contigerint fugitivum . E nel cap. 84. del medefimo editto si comanda, che chi ricetta il Servo debba refituirlo al Padrone, e in caso, che prima della restituzione muoja, o rifugga, quello . che gli avea dato ricovero, debba renderne un' altro al Padrone, o pagarglielo, come decreta anco Rotari a l.I.delle leggi Longobarde tit.2 5. S. 20. b Non erano ficuri nè meno in Chiefa : e fe il Vescovo, o'l Sacerdote bentosto non gli avesse restituiti dovean darne de'propri . Non d fi poteva infegnar loro la strada, o fomminifirar da mangiare, e se alcuno l'avesse fatto . era tenuto egli a cercarli dopo fuggiti, e non trovandoli, pagarli al Padrone con le cofe . che seco aveano portate e. Il gastigo del Servo fuggitivo si crede, che fosse il troncamento d'un orecchia, e se ne ha il riscontro presso f Aimoino, ove a un Servo fuggitivo fu data fimil condannagione, pena affai mite appetto agli scempi, che di lor faceano i Romani, onde i

<sup>(</sup>A) Vedine la legge cclxxix. tom. 1. Rer. Italic. pa.21.
pag. 30. (b) Baluz. ibid. 5. 21.

<sup>(</sup>c) Tanto ftabili Rotari nella legge ccennut I.

<sup>(</sup>d) Baluz. ibid. 5. 25.

<sup>(</sup>e) La legge è la ccleure nell'edizione del Muratori tom. 1. Rer. Italic. par. 11. pag. 30.

<sup>(</sup>f) Lib. 3. cap. 43. Annal. Franc.

de i Tiranni apprefero a tormentare i Martiri Santiflimi della nostra Fede, come osferva il Filologo infigne \* Lorenzo Pignoria nel Trattato de Servi . Pipino \* Re d'Italia pubblica un editto \*,che ferva per lo Friuli (che s'intende per Aufria, come diremo) e per le parti d'Italia, affinche si cerchino i Servi fuggitivi, e si affringano gli Sculdasse e i Decani, cioè i Giudci maggiori, e minori; e i Salariaj, cioè i Ciusto di de 'Poderi, a giurar di non occultaril; e vadano a presare tal giuramento alla prefenza del Re.

Quantunque però questi Servi si vendessero. non potevano alienarsi i Coloni , che gli custodivano, se non seguiva il medesimo anco del Manfo, e del Fondo, nel quale abitavano; ma se alcun donava alla Chiesa il Fondo, donava altresì i Coloni, e lo nota il Lemaistre nel luogo dianzi citato. Così parimente quei ch'eran detti Cafati non si potevano vendere, o donare fenza che seguisse il medesimo delle Case, entro le quali abitavano, di che si vede l'esempio presso il Goldasto nel luogo addotto di sopra, ove Cotavvina dona al Monistero di San Gallo alcuni Beni, tre Casati, e tre Servi; e nel 1170. Volrico Marchese di Toscana, e Fontanini Masnade . Dia-

<sup>(</sup>a) Pag-9. edit. Parav. an. 1656. (b) Ubi fup. § 73. (c) Nelle leggi di Pipino pubblicate dai Maratori una legge fi trora paga-13. num x. 1. de Servii Piggizivis., ma non è la quì indicata. A questa corrisponde più quella di Luitprando lib. v. capaxv. pag. 60. ma niente vi si legge del Friuli.

Diamot sua Moglie donando sull'Altare della Beata Vergine a Olderico Patriarca a'Aquileja il Cassello d'Attems. donanoa an tratro i Servi, i Ministeriali, e tutti i Coloni de' Villaggi fottopposii al detto Cassello d'. di cui possii vennero investiti Arbone, e d'Enrico di Monfort, da' quali discesero le Famiglie d'Attems dal Tridente, e quella de Brandis derivata da un Brandilisto de Attems detto Ngbilis Miles; cioè Cavalier decorato del Balteo militare.

Ma per venire oramai alle Manomessioni, taciutene molte, come non confacevoli al cafo nostro, mi fermerò folamente in quelle, che abbiamo ragione di poter credere, essere sitte usate in coteste parti. E prima si dee notare, che la Chiesa cominciò universalmente a frequentarle nell'undicessimo secolo, secondo b Lo dovico Tomnassini eccellente Scrittore d'Ecclessiatica Disciplina, onde avvenne che si eccitassire a fare il medesimo anco i Laici, per que fo celebrati come liberatori dell'unan genere. Si ristrigne il medessimo Autore a due Formole, s'una detta Denariale, che facevasi col gittare un Canajo alla prefenza del Re, e questa si propria della Legge Salica d . La seconda face-

<sup>(</sup>s) Gli atti di questa donazione veggansi presso il P. de Rubeis (col. 604. e segg.)

<sup>(</sup>b) Vetus & nova Eccl. Difeipl. par. 2. lib. 1 . cap. 74. n. 4. (c) Ibid. cap. 75. n. 2.

<sup>(</sup>d) Non faceali quelta col gittare un danajo alla prefenza del Re, ma il Re medelimo facea dalla mano del Servo cadere il danajo. Veggali il Muratori (tom. 1. Antiquitat. col.848, e [eg.)

vali in Chiefa attorno l'Altare, dove primieramente dal Padrone fi conduceva il Servo. fi dava al Vescovo, al Sacerdote, ovvero all' Arcidiacono, che presolo per la mano, il lasciava presso l'Altare : indi il Padrone chiamati in testimoni il Vescovo suddetto, il Diacono, o Arcidiacono, e gli altri ch' erano presenti dando al Servo la Carta di libertà pronunciava . lui esser libero. Quando poi solamente con la voce lo dichiarava per tale , l'Arcidiacono , o il Diacono scriveva la carta, e davala al Manomesso ( il che si ha nel lib. 1, de' Capitolari ) la quale imposto silenzio, leggevasi ad alta voce o dall'Ambone, o dal Corno dell'Altare giusta l'offervazione del Cironio in v. Lib. Decretal. Honorii III. titol, 18, acciocche con Manomessioni surrettizie, e mentite non fossero spogliati i Padroni de' loro Servi a. E questa libertà data nella Chiesa fu sempre riputata la piena, e Romana per avviso del Tommasini, per esser ella flata iftituita da Coftantino, e da lui alla Chiesa data la podestà di celebrarla, senza la quale i Servi non potevano ascriversi al Clero prima, che i Sali, i Franchi, ed altre Genti Boreali inondassero le Provincie Romane; e comechè tutte queste Genti avessero le proprie lor Leggi di manomettere, si attenneso con tuttociò a quella, che innanzi era in uso, affinche al Chericato fosse necessaria quella K > fola

(4) Di quelta manomeffione discorre anche il citato Muratori (col. \$50. \$54. e segg.)

#### ONTANINI

Non è però, che anche prima del tempo accennato dal Tommasini, la Chiesa non mano-

fola libertà , che fi donava entro la Chiefa?

metteffe , perchè al tit. 6. num. I. delle Leggi Ripuarie si ha chiaramente, ch' ella in ciò fare ha seguite le Leggi Romane, delle quali sempre servissi, onde il detto del Tommasini deesi intendere della frequenza. Ciò però. ch'e' dice , che per Homines Ecclesiæ s' intendesfero i Servi della Chiesa, non si deve prendere assolutamente, perchè anco le persone libere, ma suddite della Chiesa si chiamavano Homines Ecclesia; e lo ricavo da un Diploma che presso me si conserva, dato da Lodovico II. Imperadore nell' 865. a Lupo Abate di Sesto, in cui si chiamano Homines Ecclesia tam ingenui quam Servi supra terram ipsius commanentes.

I Manomessi in tal guisa rimanevano sotto la protezione della Chiefa col partecipare di molti privilegi, e se non b lasciavano discendenti, ella ereditava, e se per colpa propria tornavano allo stato di Servi , lo erano della Chiesa . A propolito dell' eredità di costoro è curiofo ciò che scrive il Cironio lib. 2. cap.x. delle Offervazioni altrove citate, che quando moriva un Servo, il suo Signor temporale esercitava il Jus chiamato manus mortuæ, per lo quale dalla Casa del Morto riscuoteva un pegno vero, o fittizio, e non trovandofene alcuno di questi

(#) Ibid cap. 74. n. 2. e 3. (6) Legum Alamannicar, tit. 17. questi si staccava una mano dal Morto, ed osserivasi al Padrone, Legge meritamente abolita da Alberone Vescovo di Liegi, e menzionata nel lib. 3. delle Leggi Longobarde tit. x. s. 3., e.nel lib. v. de' Capitolari s. 48. appo il Lin-

denbrogio.

Egli è dunque certo, che dall' undicesimo secolo in giù si secero frequentissime le Manomessioni, e specialmente nelle nostre parti, dove era maggiore la folla de' Servi. La cagione si può attribuire al rilassamento delle Penitenze Canoniche, le quali da quel tempo permettendosi di scontare con la numerazione d' una qualche somma di danajo per redimere i cattivi, come dimostra il dottissimo " Giovanni Morino, ed esortandosi i Potenti a dar la libertà a' lor Servi per lo medefimo fine, come fi ha da BReginone Abate, quei, che ne aveano in propria podestà, in vece di cooperare alla libertà degli altri, manomettevano i loro propri, e però esprimevasi nella Formola, pro remedio anima mea, che dimoftra effer ciò fatto per Canonica Penitenza prescritta dalla Chiefa, benchè nel progresso del tempo cià dinotalle ancora inflinto di pietà, mentre cominciarono a frequentarfi quest' opere per far acquisto di merito presso Dio. Quando poi il facevano per l'anime de' passati , aggiugnevano pro falute Antecefforum meorum , &c. Che il lor

(4) Comment. Panitent. lib. x - cap. 17.

<sup>(6)</sup> De Eccl. Difeipl. lib. a. can. 445.

## FONTANINI

tor fine foffe il desiderio dell' eterna salute , e la redenzion de' peccati avvisollo dalle Formole di Marculfo e dell' Incerto anco Emanuello Gonzalez in lib. 1. Decretal. Gregor. IX. Not. ad tit. 18. cap. 1. num. 9. Noi abbiamo affaiffimi esempli fino oltre alla metà del secolo decimoquarto, tuttocchè il a Lemaistre non trovi in Francia nè in Fiandra vestigio di Servità dopo il 1315. in Ispagna passato il 1300. e in Italia, e in Germania poco dopo il 1200. E perchè io ho meco una Manomessione fatta nel 1369. degna da esser veduta secondo il parere d' uomini eruditi per effer delle più tarde, e forse dell' ultime , che si ritrovino , stimo bene di porla quì, come per faggio, tanto più, che contiene certe particolarità meritevoli di offervazione, e da essa si vede l'abbaglio del b Genebrardo, che ha pensato esser cessati i Servi in Italia poco dopo Federico II, e prima di Bartolo che visse nel 1320. quasi ch' ei lo dicesse sopra il Digesto lib. 49. tit. 15. Leg. 24. num. 16. ove fcrive, che al suo tempo non si offervavano più dura captivitatis , nè fi vendevano, o fi tenevano Servi Captivi . Ma qui Bartolo non parla de' Servi originari, ma de' fatti in Guerra, ond' è maraviglia, che l' eruditiffimo Pignoria abbia creduto alle parole del Genebrardo senza veder in fonte il passo di Bartolo . Pierpaolo Vergerio il vecchio nella vit2

<sup>(</sup>a) Lib.3. cap. x1. (b) Lib.4. Chronol, ad an. 1225. (c) Pag. 189. cdit, cit.

vita MS. di Ubertino da Carrara, di cui ne adduce un frammento il medelimo Pignoria. dice chiaramente, che ne' tempi d' Ubertino, che morì nel 1347, era ancora in Italia il coflume di propagare i Servi a: nam usque ad ea sempora propagandorum Servorum mos in Italia manferat, qui nunc ( cioè verso il 1420. ) proris obfolevis . Io traffi l' accennata Manomelsone dal Protocollo di Niccolò di Bernardo Notajo Imperiale, che si conserva nell'Archivio di cotesta Città, ripieno non men che il Capitolare di molte, e riguardevoli Scritture antiche. În essa Antonio della famiglia de' Signori Galli, la quale a' giorni nostri ha dato alla Religione di Malta il Cavalier Fra Giulio, libera una Serva di Masnada in questa guisa .

[1] Anno 1369 Indidione 7. [2] Die Dominica ultimo Menßis Decembris. 13] In Civitate Außria. Premariaco in [4] Ecclesa Sandi Silvestri, ante Altare didi Sandi Silvestri, Prefentibus [7] Presistero Nicolao filio 4, Jacobi de Civitate, Presistero Vannerio Vicario in [6] Musmaco, Presistero Johanne de (7) Rubignaco [8] Prabendario in Ecclesia Sandi Spirius de Civitate, Presistero Micolao Vicario in Premariaco, Presistero Marcusio 4. Nicola de Civitate Prabendario in Ecclesa Sandii Thoma de Civitate, Pollo 4, Fradoni de Premariaco, Daniele 4, Radiussi de Premariaco, Daniele 5, Radiussi de Premariaco, Latae

(a) Anche dopo al 1345, durò quello coltume. L'ha dimoltrato il Muratori (810, tom.). Antiquit. Italic.)

Lazaruto q.Mererti de Premariaco, & aliis pluribus teftibus vocatis , & rogatis . Nobilis Vir Dominus Antonius Gallus filius q. Domini Galli de Civitate Auftria (9) pro remedio Anima fua, Patris fui , ac fuorum Antecefforum , non per dolum , metum , circumventionem aliquam , vel errorem , nomine pure , mere , ac irrevocabilis donationis, que dicitur inter vivos, de certa scientia per se, suosque Hæredes dedit, tradidit , dimifit , & donavit Sanda Maria [10] Aquilegiensis Ecclesia (11) Dominam Sophiam filiam Tisanti de Premariaco ejus Ancillam propriam five Mulierem de Masnata cum omnibus filiis , & filiabus natis , & nascituris ab ea, & tota ejus posteritate, ac cum toto ipfius Peculio, bonis, to rebus mobilibus, to immobilibus præsentibus , & futuris ab omni jure patronatus , & revocatione in fervitutem , & omni toteffate . manu . dominio . conditione , onere , jugo , & [12] nebula , & debito Servitutis, & quocumque jure , & actione , ufu , requifitione , bonore , commodo , to utilitate , quibus vel corum aliquo, vel alio quorumcumque ipfa Domina Sopbia , & ejus Poferitas utriufque Sexus nunc , vel imposterum eidem Domino Antonio Gallo , vel suis bæredibus tenerentur , sive teneri viderentur , aut poffent aliqua ratione , occasione, vel causa de jure, vel de facto. Quam quidem Dominam Sophiam nomine fuo , & omnium utriusque sexus , qui processerint ab eadem cum toto suo peculio , ut eft diclum , idem Domi-

ทนร

nus Antonius Gallus pro fe , & nomine Manumissionis assignavit , in manum Presbyteri Nicolai Vicarii in Premariaco teffis pradicti (13) recipientis nomine , & vice Aquilegiensis Ecclefiæ committens fibi, & conflituens eum certum Nuncium, ut ipfam Dominam Sopbiam ad Altare Sandi Silveftri prædidæ Ecclesiæ Premariaci loco Altaris , & in fignum tenuta , In possessionis ipfius Aquilegiensis Ecclesia pro ea, de omnibus utriufque fexus , qui ab ea descenderint , debeat confignare ita , quod amodo dicta Domina Sophia, & proles que ab ea descenderit . cum peculio , & emnibus bonis fuis præfentibus , & futuris quocumque nomine cenfeantur, fit in effe debeat in perpetuum Aquilegienfis Ecclefia nominata ; quodque (14) ire , flare , ac redire valeat quocumque , ubicumque , undecumque , quomodocumque , quandocumque , & qualitercumque voluerit , atque contrabere , pacifci. emere , vendere , donare , legare , teffari , teflifcari , la quoslibet actus (15) legiptimos licite exercere , & omnia , & fingula facere in Judicio five extra, que quis (16) Homo dille Aquilegienfis Ecclefia in fuo jure puro , & verissimo conflicutus facere poset , cum libera , & generali administratione , & dispositione omnium suorum bonorum absque aggravatione, impedimento, inquietatione , aut conditione ipfius Domini Antonii Galli , vel suorum Hæredum, vel alterius eujuscumque personæ, ac si lofe a suis parentibus , fi fuiffent Homines absolute dilla Aquilegienfis

giensis Ecclesia , natus effet sub bac conditione forma . & modo , quod nec (17) Dominus Patriarcha, qui pro tempore fuerit, nec Capitulum, Capitareus , Vicedominus , vel Vicarius , nec aliquis Redor ejufdem Aquilegienfis Ecclefia ob necessitatem aliquam, five causam, præfatam Dominam Sophiam, velejus Heredes Mares, vel Faminas , qui processerint ab eadem , vel corum bona ullo umquam tempore poffint vendere, permusare, vel infeudare, vel aliqualiser alienare u dida Mquilegienfi Ecclefia , ( (18) tenuta , ( poffeffione ipfius , neque eum , vel cos aggravare, angariare, nec aliquod fervitium, vel onus trabere, imponere, aut constringere plusquam poffet ipfum Dominum Antonium Gallum . vel alium quemeumque bominem Aquilegienfis Ecclefie . donationis , conditionis eiufdem Promissens memoratus Dominus Antonius pro fe &c. cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium , & immobilium præsentium , & futurorum mibi Notario infrascripto . le corporaliter jurans ad Sanda Dei Evangelia nomine diche Aquilegienfis Ecclefia , & pradica Domina Sophia , & Suorum haredum , & omnium . ouorum intererit . folemniter flipulantibus præferipram datam donationem , & omnia , in Engula in boc Inftrumento cante nta per petuo firma , (oc. nunquam per fe , vel per aliam interpofitam perfonam contradicere , facere , vel venire , aut de ipfa Domina Sophia , aut ejus Pofferis , aut bonis prasentibus , & futuris movere litem , vel contro-

controversiam ullam ratione aliqua, dolo, ingenio , (19) ingratitudine , five caufa de jure , vel de facto, non obstanti si dicta Domina Sopbia, vel Heredes descensuri ab ea in tenuta vel domo ipfius Antonii perfifterer , vel ei ferviret . Immo ipfam Dominam Sophiam , de omnes filias , & filias , qui ab ea descenderint , jure proprio cum peculio . & bonis fuis iph Aquilegienfi Ecelefia ab omni bomine , Collegio , univerfitate , Ecclefia . In persona in ratione in perpetuum legiptime defendere , manutenere , in (20) varentare, (21) autorizare , & in folidum (22) disbrigare , citraque domnum , (nc. (23) fub pana centum Marcharum Denariorum novorum pro fingulis bujus Instrumenti capitulis flipulata, 6 pramiffa , cujus pana medietas Domino Patriarche , vel Capitulo , aut Provifori Aquilegienfis Ecclefia , qui pro tempore fuerit ; alia vero medietas eidem Domina Sopbia , vel Havedibus masculis , & faminis , qui ab ea processerint , de quibus, vel de que quaftio aliqua tempere alique moveretur, toties perfolvatur , quoties committetur in ipfam ; & ea foluta ; vel non , prafens Inftrumentum plenam obtineat firmitatem . Et fic pradictus Presbyter Nicolaus Vicarius in Premariaco Nuncius diffus , & deputatus , & auctoritate fibi tradita & concessa per prafatum Dominum Antonium Gallum, ficut fuperius continetur , nominatam Dominam Sophiam pro fe . do omnibus utriufque femus , qui descenderint ab eadem , in corum peculio, in omnibus bonis fuis prepresentibus & juturus statim coram didis testibus. & me Rotario infrascripto ad Altares ili Silveshi Ecclesse Premariaci loco Altaris Santhe Marie Aquilegienshi Ecclesse assignative, & m signum tenuse. & corporalis possissioni ipsius Aquilegienshi Ecclesse ipsam (24) circa ditum Altare possii, prout in talibus sieri consuveit.

Tale è la nostra Formola, in alcuni passi della quale, dove crederò esser bisogno di luce, noi ci sermeremo con qualche considerazione

prima di passar più oltre .

1 Anno, &c. Le prime parole di questo Strumento ci vengono ad iscoprire, che ne' tempi, ne' quali è rogato, nel nostro Paese non fi dava cominciamento all'Anno dal primo di Gennajo, come oggidì; ma dal giorno della Natività del Signore. Ciò si rende manisesto dal vedersi riposto l'ultimo del mese di Dicembre in giorno di Domenica, che non può accomodarfi all'Anno 1369, secondo i Computi Cronologici . Nell' anno fuddetto correva il Ciclo Solare 6. e la lettera Domenicale G. onde il giorno de' 31. di Dicembre era certamente Lunedì, non Domenica. Ma nell'anno precedente 1368. che porta il Ciclo 5. e la lettera A. si consa per appunto il medesimo giorno con la Domenica . Vedendosi dunque nello Strumento fegnato l'anno 1369, bisogna necessariamente dire, che quantunque secondo lo stil volgare corresse l'anno 1368. e'l giorno 31. di Dicembre fosse l'ultimo dell' anno medessimo i nostri però avessero di già cominciato il 1369. e quel giorno sossero dell' ano preso dalla Natività antecedente. Tal costumanza su anche praticata in Germania, come ha notato il Ducange nel Giossario, e di que' tempi appunto attesta la Chiosa nell' Estravagante comune de Censsoria nel sine, che si usassero pure nella Curia Romana à. Questa è una osfervazione, che io riconosco dal Signor Abate Filippo del Torre, il quale oltre alla perizia delle materie appartenenti al suo impiego di Uditore appresso l' Esso Signor Card. mio Padrone. è anche sorato di tutta la varia letteratura b.

2 Die Dominico. Io non ho incontrato alcun luogo, da cui si vegga in che giorni si acessiero le Manomessioni. Guglielmo di Loon alla facc. 156. de Manumissovinus, afficura, che gli Antichi le facevano solamente ne' di seriali; ma che gl'Imperadori Cristiani permissoche si facessero ancor ne'sestivi. Può essero, che quelle, che si facevano in Chiesa, ricercando più folen-

(a) Della diversità degli anni assali nelle città d'Italia, e d'a sine Provincie tratta assali bone il P., de Bubein nel suo bi dispori, d'invisio Covolagicio Diplomatica spira una pregamena antica Vinenciana paga: 1. e sigge, paga-5. e seg. (b) Questi è il eclebre Monsig. Filippo del Torre, dil quale abbiamo avato aleane eruditifiane opere in materia antiquaria. Il nofor auntor ne ferifie à via ve vedi anche il Glorande d'Italia som. xxxx 11. part. 11. axt. 1. e gli axti di 1. pista del 1717, pag. 348 e segle.

folennità delle altre, feguiffero ne'dì festivi, come veggiamo la nostra. Ciò però sia detto sino a tanto che apparifca fondamento maggiore . 2 In Civitate Auftria . Sarà malagevole per

avventura trovare alcuna Città, che abbia avuti tanti nomi , che Cividal del Friuli . Gli Storici, e i Geografi antichi tutti concordemente lo differo Forum Julii fino alla fine dell'ottavo fecolo. Così lo chiamò anche a l'Anonimo di Ravenna, che viffe del fettecento , ed è poc' anzi uscito dalle stampe di Parigi . Ma siccome forto l'Imperio di Carlomagno furono molti cambiamenti nel Politico della Città, così ancora nel nome patì qualche variazione comiciandofi dallora a dire Civitas Forojuliana , Oppidum Fori fulii , e Castrum Forojuliense , come fi legge in più luoghi di Paolo Diacono, e quefto forse accadde perchè dall' effer ella succeduta ad Aquileja nel luogo di Metropoli della Provincia, come anco attesta il sopraccennato Diacono, tutta la Regione, che prima chiamavali de' Carni, da lei suo Capo prese il nome di Forum Julii i onde per levar l' equivoco fu neceffario introdurvi la distinzione. Si vede però . che il Poeta Saffonico negli Annali di Carlomagno lib. 2. verf. 374. chiamolla col nome antico favellando dell' affedio che le minacciavano gli Unni nel 788. Qua-

(4) Lib. 4. num. 30. c 31.

<sup>(</sup>b) Troppo più recente è quell'Anonimo : veggafi la difserrazione epistolare del dottiffimo P. Ginnani allora Prefi dente della celebratiffima Congregazione Caffinente fulla letteratura Ravennate ftampata nel 1749.

Quaque Foro nomen dederas clarissime Juli, Vibis ad ejustem confinia venerat Hostis.

Porojulium Municipium Metropolim Aquileeiensem la diffe nel Concilio che celebro ( 10.7. Concilior. edition. Labbeance col. 991.) in detta Città il Santo Patriarca Paolino: e Carlomagno medefimamente la chiamò Forum Julii in un Diploma, che diede allo stesso Paolino nell' 801. col qual gli foggetta lo Spedale fabbricato da Feroce Abate fuor delle mura di Verona, la Chiefa di San Lorenzo di Boga. ora detta Buja, e l'altro Spedale, che il noftro Duca Rodoaldo eresse in cotesta Città : Kenodochium , quod Dun Rodual edificavit in Fore Julii vocabulo Sandi Johannis . Oggidì pure si chiama volgarmente S. Giovanni in Xenodochio b. Rodoaldo fu Duca dal 673. al 694. e da che si scopre l'antichità di quel luogo .

Giacchè m' è venuto di nominar quel Diploma, che ho prefio me, e che in Aquileja fu tratto dall' Originale nel 1195, non vo laciar d'avvertire, che con la fua data in Regenesburg Palasto Publico fi accrefice il numero del Palagi de' Re di Francia, de' quali ha refuto il Catalogo il Mabillon nel lib. 4. De Re Diplo matica fenza fare alcuna menzione di Regenesburg, o fia

<sup>(</sup>A) II P. de Rubels ne' Monumenti della Chiefa Aquilejele riporta stefamente questo diploma (col. 381. c fegg.) e quanto può, lo difende per legittimo.

<sup>(</sup>b) Joannes Ludov. Schonleb. in Annal. Carnielz p. 358. & 364. (c) Solo nel 705. Rodealdo fu Duca, così il cirato P. de Rubeis col: 319.

o fia Ratisbona . E pure quefto accurato Scrittore potea trarne la notizia dal a Monaco d'Angoulesme, il quale ad an. 791. num. x. dice, che Celebravis Dominus Rex Carolus Natale, & Pascha in Regenesburg . Se vi flette il Natale . e la Pasqua, dunque aveva Palagio, come il fa veder chiaramente il b Monaco di San Gallo lih. 2. num. 16. Tempore vero Letaniarum de Palatio discalceatis pedibus usque ad Ecclesiam Pafloralem vel ad Sandum Hemeramnum , fiquidem effet Regenesburg , Crucem fequi folitus erat . E poi : Oratoria nova ad Frankenoford , in Regenesburg admirabili opere confiruxit . Questo passo del Monaco di San Gallo non è stato offervato dal Mabillon , benchè citi le ultime righe alla facc. 283. parlando di Francfort . Evvi un altro Diploma di Carlomagno dato a San Paolino in Regenesburg Palatio publico nel 792., anno, in cui fu dannata l' Erefia di Felice Urgellitano nel Concilio di Ratisbona .

Così dunque dopo Carlomagno Cividale continuò a dirfi Civitas Forsjuliana, come anche dal citato Monaco di San Gallo, che viffe a' tempi di Carlo Craffo fecondo il 'Voffio, affermando egli, che i Saputi la chiamavano Forum Juliense, cioè Forum Julii, e Lodovico e Lotario Imperadori in un Diploma, che io traffi da cotesto Archivio Capitolare, fottoponendo al Patriarca Massenzio nell'830. l'antico

<sup>(4)</sup> Apud Duchesnium tom, 2. Annal, Francor. p.77. (6) Ibid. pag. 128. (c) De Histor. Latin. 1, 2. cap. 38.

tico Monistero di Santa Maria in Valle, che anch' oggi ha il medesimo nome, dicono, che b situato intra muras Civitatis Ferojaliensis. Anco Giovanni Patriarca in uno Strumento del 1015. 6 chiama il Preposito, e i Canonici di Santo Stefano abitanti in Civitate Feri Julii, i quali poscia nel 1338. furono uniti a cotesto Capitolo.

Ma un'altra dinominazione mi fa tornare alquanto addietro . Siccome i Francesi chiamarono Austria la Gallia Orientale, e Metz per estere in quella, Città d'Austria, come si vede presso il Ducange, così Cividale si disse Città d'Austria, e il Friuli Austria per esser la parte Orientale del Regno'de' Longobardi rispetto a Pavia, dove tenner la Sede. Se ne veggon gli esempli nel Codice del Lindenbrogio, ove al lib.2. tit.21. S. 24. delle leggi Longobarde, il Re Luitprando comanda, che i Debitori, e Mallevadori del Friuli e dell' Istria trascurando di riscuotere i pegni in trenta giorni, gli perdano affatto : On fi per dies triginta pignora ipfa, aut debitor, aut fidejusfor recolligere ne glexerit , fi in Auftria , aut in Iftria fuerit , amittat ipfa pignora , & non babeat facundiam requirendi . Il medefimo Re tit. 55. S. 14. per-Fontanini Mafnade . mette,

<sup>(4)</sup> Il Diploma è riferito dal P. de Rubeis ( enl-41 1.)

<sup>(</sup>b) Presso del P. de Rubeis (col. 493.)

<sup>(</sup>e) Leggali in Neufria non Ifria Veggali il P.de Rubeis (colaza4.) il Sig. Marchese Massei nelle sue cruditissme offervazioni letterarie tom. 2. pag.271. e il Muratori toali Antiquit, Italic, col.73.

mette, che que' della Tofcana, e del Friuli possano nel termine di giorni ventiquattro provvedersi di chi in lor vece comparisca in Giudicio, e ciò per esser lontani da Pavia, dove ei risiedeva: Qui de longinquo sunt quomodo de Tufcia, in de Auftria per nocles 24. quærat alium Sacramentalem , quem in-loco ipfius ponat. Questi passi senza dubbio si vogliono intendere del Friuli, perchè niun' altra parte d' Italia è Stata mai detta Auftria .

In un Inno antico a Sant' Ermagora, che anco è presio il Ferrari nel Catalogo de' Santi d' Italia facc. 420. benchè alquanto fcorretto fi prega quel Santo, acciocchè

Sublimet Aquilegiam Wrbem , fovendo Auftriam

E negli Atti del medesimo Santo , Aquileja è

detta Auftria Provincia Urbs , che l'Abate di Tillement erroneamente ha prelo per la moderna Auftria , quasi che gli Atti metteffero Aquileja nell'Austria della Germania , la quale ebbe tal nome molto tempo dopo i Longobardi, cioè verso il 975. secondo Volfango Lazio. per effer Marca Orientale. Ha perciò malamente creduto il Tillemont doversi riporre in vece di Auftria, Histria: granchio simile agli altri , che ha presi in quella sua Annotazione . la quale qui non è luogo da esaminare .

<sup>(</sup>a) Hiftoire des Empereurs tom. 1. Perfecution de l' Eglife par Neron , note j. (6) Rer. Viennen. lib. 3. pag. 86.

Cresciuto di stima, e di splendore Cividale per la refidenza de' Duchi, e de' Patriarchi, che aveano affatto lasciata Aquileja, come inofpita, e diroccata, fu detto effo Civitas Aufiria , e Auftria Civitas , cioè Città Orientale, essendo la voce Austria nome aggettivo ( per favellar co' Gramatici ) non fuffantivo; come pure di fopra Auftriæ Provinciæ è il medefimo. che Orientalis Provincia . Con tal nome continuò Cividale fino al tempo de'nostri Avi, quando tornò a dirfi Civitas Fori Julii , il qual nome però talvolta ebbe ancora ne' tempi, ne' quali fu detto Auffria , come in una b carta del 1195. ove si rapporta un Diploma dato da Enrico VI. al Patriarca Pellegrino e successore di Gotifredo , in Civitate Fori Julii , que dicitur Auftria . Con quella Scrittura fi corregge l' Ughel-

(a) Quindi Anfraiai Crivitas anche detta la ristoviam prefio il menotrato P. de Rubbic cole, 263, 1 man estra del 1139 ma quando comisciafic ad ufarfi II nome Crivitas Aufuria. chi la liperbob dirlo P. derro derramente II Paladio, eredendo, che folo nel 1272. a quella Cirit dano foffe tal nome, quando ad Ottorator Red IB Soemia, e Duae d'Auftria fi fottomife. A dimofizare l'errore del Palladio Monf. del Torre, I quales enella fua dotta differzamos de Gesinais Forginistripi di tutti i moni dati a Cividale cruditamente ragiona, rece apas, 175, le pardo poco appendio citate dal nofito Monfig. d'Ancira tratte dal Diploma d'Enrico VI. al Parliarea Pellegimo i ma più antice è la carsa del P de Rubei appuneo in tal proposito riferita (col., 560.) conciosia-ché fictius and 1097.

(b) Ex Archivo Eccl. Civit, Sace. 56, nnm.62,
(c) Trovafi queflo Diploma ne' Monumenti del P. de Rubeis col. 640.

l'Ughelli , che nel tom. 5. col. 71. fa , che il medefimo Pellegrino fia eletto nel 1199. e già lo era quattr' anni prima . La stessa Città in moltissimi luoghi è detta Civitas semplicemente fenza l'aggiunto Austria o Fori Julii , come per eccellenza; effendo allora il capo di tutto il Paele, di che lasciando altre memorie, ne additerò due fole. La prima è in una Inferigione di Verona portata dall' Ughelli tom. 5. col. 712. e l'altra in una lettera del Beato Patriarca Bertrando al Decano d'Aquileia presso i rinomati Continuatori del Bollando nel to. 1. di Giugno fol. 788. Indi perchè il Linguaggio Friulano usa d'accorciare le voci , da Civitate fi formò Civitat , e Cividat , che la dolcezza dell' Italiana favella mutò in Cividale, come ha notato il Signor Abate del Torre nella Relazione ms. della fua Patria.

Ma qui non finifeono i nomi di cotesta Città. Nel principio del Secolo passao, nel quale i Letterati attendevano a mutare i nomiguinzio Emiliano leggiadrissimo Poeta Udinete, che merirò la Corona di Lauro dall' Imperador Federico III. mentre in Cividale dettava
le Lettere umane, gli diede il nome di Julium;
e pressio il Sabellico si legge una sia Pistola
scritta ex Julio; in che su seguitato da Niccolò Canussio nel libro una de Ressiusone Patrie,
da Giovanni Candido ne' Comentari d'Aquileja, e poi anco dall'Abate Palladio, benchè
con

<sup>(#)</sup> Tom. 4. col. 380.

con altra intenzione, il quale ne vien perciò ragionevolmente ripreso dall' Eminentissimo Sig. Cardinal Noris nella Differtazione del quinto Concilio cap. 9. S. 4. E in vero dovevano pur sapere costoro , che Giulio fu diverso da Forogiulio, e se il Palladio non voleva impararlo da altri, lo doveva apprendere almeno da Enrico suo Zio, le cui storie egli diede alle Stampe, e pretese di continuarle, mentre quefli nel lib. 4. Rerum Forojuljenf. infegna qual fosse la differenza tra le due medesime Città . Fn Giulio non molto fovra Tolmezzo nel luogo oggi chiamato Zulio , affai lontano dalla Carniola , dove con miracolo strano lo ha trasportato il Padre Placido Porcheron nelle Annotazioni all'Anonimo di Ravenna lib.4. n.31. facendo anche paffar di là dall'Api tutta la nofira Provincia da lui confusa con la Carniola suddetta . Tolommeo nel lib. 8. colloca Giulio tra l' Italia, e'l Norico, e lo chiama εάλιον κάργικον, Antonino nell'Itinerario 74lium Carnicum; Paolo Diacono de Geft, Langobard. lib.6, cap. 51. Cafirum Julienfe; e da Pli. nio lib. 3. cap. 10. fon detti i fuoi Cittadini 7ulienses Carnorum . L'Imperador Costantino Porfirogenito avvegnacchè per esser Greco abbia guasti i nomi di molte Città Italiane, è degno di maggiore scusa, mentre nel cap. 27. de administrando Imperio la disse Julianum, che almeno egli non la confuse con altre Città.

4 In Ecclesia Sancii Silvestri ante Altare. L ?

5 Treiburero, &c. Nelle leggi b de' Ripuarii, che possono esser passare in Friuli, per esferes state in uso presso al Norico a noi vicino, si prescrive, che que', che vogsiono dar la libertà a' Servi per rimedio dell'Anima loro, o per lo prezzo, secondo la legge Romana il facciano in Chiesa, alla presenza de' Sacerdoti, de' Diaconi, o di tutto il Clero, e della Plebe, e che d'indi in poi restino sotto la protezzione della Chiesa con tutti il or Posteri-

6 In Muymaco. Paolo Diacono nella floria de' Longobardi lib. 7. cap. 33. fa menzione di Memas Caftello, dove rimafe effinto da Friulani Varnefrido, che con gli Schiavi era venuro dalla Carintia per occuparfi il Ducato. Alcuni fi fono sforzati di dar ad intendere, che quefio luogo fosse dove oggi è il Villaggio detto Mai-

(6) De Eccl. Difcipl. lib.s. can.404. (6) 5.54.

Moimafo; ma e' s' ingannano, perchè il suo vero nome è Muimaco, come si ha da questa scrittura. Nemas su appiè dell'Alpi, e Moimaso è nel piano, dove non s'ha memoria, che mai fia ftato Castello veruno. Questo Nemas fu dove oggi è Nimis , e quivi fu un Castello già posseduto da una famiglia di tal nome . Il Cluverio a conghiettura, che Nemas, detto in alenni esemplari anche Nemaso, fosse verso la Fella, e'l Tagliamento, nel luogo, che dicefi Moggio ( Mazo ha egli invece di Mozo , come lo dicono i Paesani ); ma il Cluverio non aveva offervato, che Paolo Diacono il colloca non lungi da Cividale, non longe a Foro Julii, e che nel lib. 3. cap. 38. lo mette tra Cormone ed Ofopo : communierant fe Langobardi in reliquis Caftris , boc eft Cormone , Nemafo , Ofopo , Arzenia . A che dunque cercar Nemas cotanto lontano, se l'abbiamo in Nimis molte miglia meno lontano da Cividale, che non è Moggio, il qual nelle carte antiche non ebbe mai altro nome , che Mosacium , dove il Conte Chezelino di quel luogo nel duodecimo fecolo fondò l'Abazia di San Gallo a' Monaci Benedettini b.

7 De Rubignaco. Questo piccol Villaggio fuor delle Porte di Cividale ha preso il nome dal Dio Rubigo, che quivi si adorava, e oggigiorno

(6) Llb.1. Ital. Antique cap.20.

<sup>(6)</sup> Anche il P. Beretti nella tavola Corografica dell' Italia ( col. 140- ) s' allontana dal Claverio , e mette a Nimis il Nemeso di Paolo Diacono .

## 168 FONTANINI

giorno vi fi conferva un Marmo nella casa de' Signori Conti Manini, nel qual fi legge:

## DEO RVBIGO SACRVM.

Questa è la prima Inscrizione, che abbia letta indirizzata a quel Dio, perocchè nè il Grutero, nè altri Antiquari, ch' io sappia, ne portano alcuna. Le feste, che in onor suo celebravano gli Antichi a' 25. di Aprile, appellavansi Rubicalia, e se ne vede la memoria nel Kalendario ruftico presso il Grutero pag. 133. Furono istituire da "Numa nell' undecimo anno del suo Regno, e si credeva, che quel Dio scacciasse la rubigine, che è quel vizio, che nasce ne' frumenti, perchè la rugiada, o la la pioggia si ferma tra le spighe, onde riscaldata dal Sole s' imputridisce . Per questo si fagrificava a Rubigo quando le biade sono soggette alla rubigine, e ciò fi faceva con una pecora, e con un cane di pelo biondo, affinchè le Spighe biondeggianti si maturassero, col qual Sagrificio si placava pure il Can celeste nemico anch'ei delle Biade, come nota il o Vossio. Presso noi Cristiani succedettero a queste superstiziose solennità le Processioni, che si fanno nel di di S. Marco per le Campagne .

8 Pre-

<sup>(</sup>a) Plin. lib. 18. cap. 29.

<sup>(</sup>b) Idololatr. Gentil. lib. 3 - cap. 36.

<sup>(</sup>c) Altre cose al Dio Rubigo appartenenti trovanfi nella bella dissertazione di Mons, del Torre de Diis Aquilegiensibus pag. 316, e seg.

8 Prebendario. Non fi troverà per avventura, che nelle Chiefe femplici, come in que fed di Sano Spirito, e di San Tommafo, che pur anco in Cividale fi veggono, vi foffero i Prebendari, Le Collegiali folamente o Monafiiche, o Canonicali avevano le Prebende, ch'erano le distribuzioni manuali, che fi partivano tra di loro 1 Canonici, e i Monaci, come offerva il Tommasfini nel lib.t, della terza parte cap-67. num. 12. Può effere, che i Preti, che fervivano a'Ministeri Sagri in queste due Chiefe, ricevessero dall'entrate di esse una porzione, che chiamavano Prebenda secondo il fignisicato più antico, tratto dagli silpendi, che sidario o datti o nuce Prebendari fosfero detti.

Q Pro remedio Anima mea . Que' che liberavano i Servi per istinto di pietà, e per fare opera meritoria, inferivano fempre la particello pro remedio Anima mea, come si vede in moltissimi luoghi. In una Manomessione addotta dal Baluzio nella Giunta a Reginone pag.628. pro remedio Anima mea, in pro remedio Anime Patris mei . In Matris mea ; nell' Appendice di Marculso num: 13. pro Anime meæ remedio , & pro meis peccatis minuendis , ut in futurum Dominus veniam mibi præstare dignetur . Nelle Formole del Bignonio num. 1. pro Anima mea redemptione, ut ab impiorum confortio erui merear; e in quelle di Jacopo Sirmondo num. 12. pro remedio Anima mea , vel æterna retributione .

10 Aqui-

10 Aquileziensis. Ifacco Vossio nelle Ostervazioni fopra Pomponio Mela facc. 16.2. pensa, che Aquilezia anticamente col suo proprio nome sossio esta acque. Lo seguita il Menagio nelle Origini alla vece Aquilezia Prima di loro lo ha detto Pier Comestore. Ma questo è un seguio perchè di tante Inscrizioni, che si sono travate, niuna ve n'ha, in cui si legga Aquilezia. I Greci, Erodiano, Tolommeo, Strabone. Stefano Bisintino, e Dionigi Africano presso di Sissioni e la dicono ἀνυλαία, non mai ἀνυλάρια. Ma i Poeti levano ogni ombra di dubbio. Silio Italico nel lib. 8, della Guerra di Cartagine

Necnon cum Venetis Aquileja superfuit Armis

Marziale nel lib.4 Epigr. 2 7.

Et tu Ledao felix Aquileja Timavo .

Aufonio de Claris Orb. num 7.

Nona inter claras Aquileja cieberis Orbes. S. Venanzio Fortunato nel lib.4. della vita di S. Martino.

Aut Aquilejensem si force accesseris Orbem. E nel lib 8. Carm.4.

Et Fortunatum fert Aquileja suum .

Se il vero nome d'Aquileja fosse stato Aquilegia, i versi sarebbono errati, e Venanzio, che era di cotesti nostri Paesi, l'avrebbe certamente saputo; onde si vede, che nel sesso se-

colo;

colo, in cui egli visse, non era ancor nato queflo nome Aquilegia . Il vero è , che fi udì primieramente nel fecolo ottavo, ed a ragione tal voce vien detta barbara dal Cluverio . I Codici, che nomina il Vossio, non possono esser più antichi del medesimo tempo. Gli Atti antichisfimi de' Santi Felice , e Fortunato , che io traffi da cotefto Archivio Capitolare, ove fi confervano con gli altri scritti nell' ottavo secolo, e di quel carattere, che adduce il Mabillon alla Tavola G pag. 361. num. 4. e 5. hanno Aquilegiam Civitatem , e que' di S. Grifogono, che fon pur ivi, or Aquileja, ed or Aquilegia, da che fi rayvifa, che allora cominciò quest'uso. L'Inno soprammentovato di Sant' Ermagora è fatto presso a que' tempi . e s' io non erro farà difficile rinvenire esempli anteriori a questi ; imperciocchè le Medaglie d'argento, che cità Lorenzo Pignoria nello Spicilegio alle storie d'Albertino Mussato lib. 4. rubr. 3, sono dall' undicesimo secolo in giù solamente, come diremo più fotto.

11 Dominam Sephiam. L'effer detta coftei col titolo di Signora, fa credere, ch'ella benchè ferva d' origine, fosse nulladimeno civile, e già sollevata dalla condizione infima, da che picca maggiormente il dominio, e l'autorità del liberatore efercitata anche sopra persone oneste; nè ciò rechi maraviglia, perocchè ho io una Manomessione, ove il Conte Rizzardo di Prata dà la libertà ad un Giurisconsulto chia-

## 172 FONTANINI

chiamandolo sapientem Virum Dominum Marinum Jurisperitum .

Roma magis fuscis vestitur . Gallia rusis . Et placet bic Pueris, militibusque color.

Dove per Pueris s' intendono i Servi . Plinio nel lib. 16. cap.18. fa fede , che le vesti de' Servi si tignevano col sugo de' Vaccinj chiamati negri da Virgilio nell' Egloga 2. v. 18.

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

E nell' Egl. 10 v. 50.

Et nigræ Violæ sunt so Vaccinia nigra. Giacchè il discorsoci ha condotti, è da notare, chei Servi de' Romani portavano certe Calze deta

(4) Adverf. liber 9. cap.17.

da Plauto nella Cafina. Att. 5. Sc. 8, e da Catone de Re Ruffica cap. 59. Sculpone 2; e Sculponeati ne' Frammenti di Varrone prefio Noanio verb. rurant fi dicono quei, che con esse
vestivano le gambe. E nel nostro Paese si chiamano Scussoni, Scussoni, le Calze della Gente
vile; che avanti presso noi pure dovevano esser
portate da' Servi, nome scuramente derivato
da Sculpone 3; di cui non ha fatta menzione il
Ferrari ne' Libri de Re Vossiaria.

13 Recipientis nomine, do vice Aquilegienfit Ecclose. Perchè il Liberto si metteva sotto la protezione della Chiesa, era necessario, che il Vescovo lo ricevesso, come vien prescritto altit 48. delle Leggi Ripuarie, in manum Epifeopi Servum cum Tabulis tradat. Non essendo però nell'Atto della nostra Manomessione prefente il Patriarca, cioè Lodovico della Torre, il Vicario della Chiesa di Premariaco lo riceve in suo nome.

14 Ire, stare, &c., contrabre, pacific, &c.
Di qui si vedono l'eccezioni, che pativano le
Masnade, mentre l'Ingenuità, nella quale è
restituita la nostra Serva, si contrassegna con
l'esprimersi le operazioni proprie de' Liberi,
alle quali ella viene abilitata dal suo Padrone.

15 Legiptimos. Così trovali feritto invece di legitimos, e da per tutto ove accada l'ufo di quest'aggiunto entro le Scritture barbare. Il Ducange non lo mette nel Glossario. Io ho voluto accennarlo per avvertire, che di quì è nata presso

# FONTANINI

preffo gli eleganti Tofcani la parola legittimo con la lettera r raddoppiata, come han tutti gli efempli addorti dagli Accademici della Crufca, il che fa vedere, che la lingua Italiana ha avucome prova eruditamente Angelo dalla Noce nelle Annotazioni alla Cronaca di Leone Oflienfe facc. 166.

- 16 Homo dila Aquilegiusti Eccleste. Già avvisamo di sopra, che Homines Eccleste non crano detti solamente i Servi, come ha creduto il Tommasini, il che si comprova col passo qui notato, col quale vengono significati gli Uomini liberi, ma Sudditi, e Vasfalli della Chiesa d'Aquileja, allo stato de' quali si pareggia la libertà donate a questa Serva.
- 17 Nec Dominus Patriarcha, nec Capitulum ève. Non bastando al padrone della Serva . metterla nella più ampia libertà , aggiugne , ch' egli intende, che nè ella, nè i fuoi Posteri poffano mai per qual fi voglia motivo, nè pure dallo fleffo Patriarca Principe fuo , effer ridotti a qualunque ombra di servil condizione . nè effer aggravati più di quello potesse esserlo il medefimo Liberatore. Il qual modo di liberare non credo, che sia così facile ad incontrarsi altrove . Mette poi in prime luogo il Patriarca . indi il Capitolo, Capitano, &c. perchè vacando la Sede per la morte del Patriarca, il Capitolo d'Aquileja governava la Provincia, ed alle volte per ficurezza del Paese soleva crearvi un

tione

un Capitano, che fosse Personaggio grande, ed esperto ne' maneggi di Guerra, e di Pace, mentre in man sua sitavano tutte le sorze del Paese, in vece del quale si faceva talora un Vicedomino, o Laico, ad Ecclesiassico.

18 Tenuta, cioè possedimento. Pier dallo pigne lib.s. epist. 32. Tenuta, se possedimen ipforum bonorum. Il Vossio de Vitiis Sermonis pag.622. piglia questa voce per la terra posseduta, ma non significa altro, che l'atto del possedimento.

19 Ingratitudine . Sant'Agobardo Arcivefcovo di Lione nel lib. de Dispensatione n. 14. efaggera con molto ardore contro a quelli , che richiamavano in Servich que' Servi, che effi , o i loro Padri avevano messi in libertà, e il facevano ancora di quelli, che da' Liberatori erano stati raccomandati al Patrocinio della Chiefa . Il Baluzio nelle Appotazioni . con le quali ha illustrate le Opere di quel Santo, mofira che non fosse lecito richiamare il Servo liberato allo flato di prima , se non in caso d' Ingratitudine, e che que', ch' erano manomeffi in Chiefa, non potessero richiamarsi nè meno a eitol d'Ingrati , il che fotto gravi Censure decretò il primo Concilio Arauficano al can. 7. e ciò fu ridetto nel fecondo Concilio Arelatenfe, il cui can. 34. c' infegna, che il Manomesso entro la Chiefa non possa richiamarsi in servità dal fuo Padrone eziandio che fosse Ingrato; impium enim eft , ut quod in Ecclefia Dei confideratione a vinculo servitutis absolvitur, irritum babeatur , come parla il can. 7. del quinto Concilio Aurelianense . E questa è la cagione , per cui nella nostra Formola si esclude anco l' Ingratitudine, acciocchè la libertà sia più franca, e ficura. lo trovo però, che anco nelle Manomellioni , che da' nostri si sacevano suor della Chiefa con la carta, s' inferiva questa eccezione introdotta forse dalla pietà de' Liberatori per render più grato a Dio l'atto, ch'efercitavano. Così in quella del Conte di Prata, la quale nominai di fopra, e ch'è fatta in man del Notajo, promette il medefimo , eum . &c. numquam in fervitutem revocare . etiamfi contingeret eum Ingratum existere , G Ineratitudinis contra eum alique vitio laborare a .

20 Varentare, è che dicesi anche Warentare, e guarentizare, è il medessino, che disentere, e proteggere. Guarentare, du defendere ha una carta del Patriarca Gotifredo del 1186. comunicatemi dal Signor Apostolo Zeno studiossimo di tutte le buone Lettere. Veggasi il Menagio alla voce Guarentire.

21 Autorizare dinota l'atto d'approvazione, e di confenso, che suol prestare il Padrone della cosa alienata.

22 Disbrigare. Liberar da molestia, ovvero lite.

23 Sub

(a) Vuolfi vedere eid, che în questo proposito trovasi nei Muratori (col. 86a, e seg.)

23 Sub pæna centum Marcharum Denariorum novorum . Non pago il Padrone di Sofia d'aver afficurato il valore della fua libertà con tante cautele, con l'obbligazione di tutti i fuoi Beni, e col Giuramento, si offerisce di più a dare una multa di cento Marche ogni. qual volta ad alcuna parte di questa Manomesfione contravvenisse. Il Ducange sa molte chiofe alla voce Marca , ma niuna di loro fi addatta all' uso del Friuli ; nè men quella di che si fa menzione nel Codice Diplomatico di Gotifredo "Leibnizio, che valea tredici Soldi, e quattro Danari . Questa diversità adiviene , perchè la Marca fu da per tutto una Moneta ideale composta di più, o meno Danari secondo la costumanza di ciaschedun Pacse, mentre erano Denariorum tot genera , quot populorum , come nota Arrigo Spelmanno nel suo Glossario . Per venir in cognizione del valor delle nostre Marche è bene in prima favellar delle Monete, che nel Friuli fi usavano. Queste erano di quattro forte, Fresachens, Frisseri, Danari, e Soldi. I primi erano Moneta arbitraria al par delle Marche, e ne' vecchi strumenti vengono contrassegnati per forma d'esemplo in questa guisa : quadraginta Frefachenses Denariorum novorum Aquilejensis Monetæ, cioè a dire un tal numero di Danari. I Frisserj altresì erano Moneta ideale b, e si parla di essi nella vita del

Fontanini Masnade. M B. Pa

(b) Nuga funt . Nullus ego dubito frixerios vel frixe-

B. Patriarca Bertrando scritta dal suo Capellano, e pubblicata nel tom. 2 di Giugno da' dottissimi Continuatori a del Bollando, ove un
tal Guido in caso, che guarisca da certa insermità, si voto di appendere alla Sepoltura del
Santo: Imaginem cercam ad farmam Hominiztriam librarum, so valoris quadraginta Frizetriorum; son Frizeriorum, come ha letto il
P. Corrado Gianningo un de'medessimi Continuatori a me assa ino per l'erudizione, e

per la gentilezza, facendo per fallo del Copista
di una Moneta una Padella, e dando mano
all'errore con questa Annotazione. Quad ge-

ries perinde intelligi , ac frixachenfes ac frixaches debere ; illudque animaduerto , mibi nondum pralo fuife chartas, in auibus frixerios aut frixerios leverem , cum plurima nummos praftent frixachenfes , frexachenfes , & frixachos . Hine loce citate ( nella vita del B. Bergrando ) cum fortaffe feriptum effet codice ms. Frix , minus periti librarii exprefferint vocem frixoriorum pro frixachenfium vel frixacorum . Ut ut fe fe res habeat , compertum , exploratumque debet esse, memoratos es loco frixorios intelligi denarios Aquilegenses debere . Così il dottiffimo P. de Rubeis nella prima differtazione de Nummis Patriarcharum Aquilejenfeum cap. Iv. Di quà altro errore fi fenopre del Fontanini, il qua le erede le monere Fresachensi effere ideali ftare . Ma di quefti e d'altri etrori , che poco appreffo commette il nofire Monfignote in propolite delle Marche, poffen vederfi il Sig. Conte Gianrinaldo Carli nella fua lettera intorno ad alcune monere, che nelie Provincie del Friuli , e dell' Iftria correvano ne' tempi del dominio de' Patriarchi Aquilejefi , il P. de Rubeis nella citata prima differtazione, e nella feconda , che di tale argomento flampò in Venezia nel 1749. ed il Sig. Gio. Giuseppe Lirutl nel pienissimo trattato delia Moneta propria e foraftiera ch' ebbe corfo nel Ducato del Friuli. (a) fol. 795.

nus Monetæ fuerint Frixoria, ignorare se bodie satentur Forojulienses interregati. Suspicantur autem Nummum suisse Frixorii, seu Sartaginis sormam reserentem, vel impressam shi habentem.

I Danari, che erano la terza spezie delle nostre Monete, valevano più, e meno, onde si deve prendere per Anacronismo ciò che dice il Gianningo a, che la Moneta del B. Bertrando valeva quattro Danari, perchè essa era un Danajo, e il Soardo da lui seguitato l'apprezza quattro Danari Veneti di que' che oggi corrono. Un di effi Danari valeva quattordici Monete Veronesi chiamate Piccoli; e un Soldo, ch' era la quarta spezie ne valea dodici, il che fi ricava dalla Cronaca ms. che và fotto nome di Pier Pafferino da Udine : anno 1277. Indi-Clione v. die septima intrante Martio mutata eft Moneta , que habebat Patriarche Imaginem interius , & Turrim exterius (cioè l'Arme della Cafa Torriana, della quale era il Patrierca Raimondo) que valuerat quatuorde cim Veronenses , in Monetam valentem , seu positam jexdecim Verenenses , babentem interius Imaginem Sanda Maria cum Filio, & exterius Aquilam . Item codem anno die septima intrante Aprili fuit proclamatum ex parte Patriarcha , quod ex tunc daretur tantum pro quatuordecim Veronensibus & illa nova que censebatur differens a priori in duabus Crucibus parvulis interius , do exterius . Io ho detto, che quella Cronaca và fotto M 2

<sup>(4)</sup> fol. 782.

fotto nome di Pier Pafferino, imperciocchè non è sua . come credette il Vossio nel lib. 3. cap. t. de Hift, Lat. e il Ducange nel Nomenclatore posto avanti al Glossario : ma il suo vero Autore è un Giuliano Canonico di Cividale . come si ha da lui stesso ove dice , che gli toccò la Prebenda del Canonico Jacopo figliuo! d' Ottonello d' Ungrespach promosso al Vescovado di Concordia : anno 1293. die Sandi Thome Apoftoli poft Miffam in Capitulo Civitatenfis Ecclefie data fuit mibi Juliano Prebenda jofius Domini Jacobi \*, Grc. L' originale si conserva in cotesto Archivio Capitolare in cartapecora . avanti a cui è un'Esemeride quasi simile a quella, che ha messa in luce Melchiorre Goldasto nel tom. 1. delle cofe Alemanniche facc, q1. b Del Passerino, che morì in Roma circa il 1530. e fu sepolto in Aracæli , và attorno una Storietta delle Famiglie Nobili della Città d' Udine in lingua volgare; e per esfere stata trovata forse trascritta di man sua la Cronaca di Giuliano, fu a lui attribuita da Antonio Bellone erudito Notajo Udinese , dal qual riconosce il Mondo le Opere intiere di San Leone Magno, che ha pubblicate Paschasio Quesnel da un ms. antichissimo, che su del Cardinal Domenico Grimani, cui l'avea dato il Bellone, e portollo

(b) Il citato P. de Rubeis ha inferito questo Cronico nell' Appendice a' suoi Monumenti aum.v111. pag. 36.

<sup>(</sup>s) Vedi di quest' autore il P. de Rubeis cap. 22x1v. n. 2. e'l gran Giornale de' Letterati d'Italia tom. 1x. Art. 1 1 I., num. 7.

tollo in Parigi Andrea Uralt Ambasciador d'Arrigo IV. alla Repubblica di Venezia.

Tornando a Danari Aquilejcifi, non vuo'laficiar di rapportare un documento, dal qual fi vede che anco nel 1399. un Danajo importava quattordici Piccoli, e che un Soldo ne valea dodici. Queft'è una Lettera, con la quale Zanobi di Giaceto Teforiero del Patriarca Antonio Gaetano manda a Giovanni da Rabatta Capitano de' Conti di Gorizla la Regalia della nuova Moneta, che loro fi doveva, come ad Avvocati, e Difenfori della Chitefa ('Aquileja.

Nobili Viro Domino Johanni de Rabatta Honorabili Capitaneo Goritiæ Majori, & Amico Charissimo

Zanobius Monetarius de Giaceto de Florentia Utini babitans cum recommendatione.

N Obilis Amice, & Major plurimum bonorande. Noveritis Reverendissum Dominum Antonium Patriacham Aquisgiensem
modo noviter mutasse Magniscis D. D. Comitibus
cortista D. D. vosseris and D. Patriache vobit
mittis prasentium perlatorem de disla Moneta
nova modo noviter mutata, & sabricata, videlice Denarios novos ex disse Mostes affectedentes
ad summam centum librarum Solidorum, qua
debentur prasais D. D. Comitibus pro corum

N 3

Rega-

Regalia, quando musatur Moneta. Quare vos precibus inflantifinis, quibus possum, rogo, quatentus velitis in Goritia, en in alisi locis prafatorum D. D. Comitum existentibus ad bas partes didam Monetam modo noviter mutatam sacres proclamare, videlicet quod unusquisque babistator, en Subditus distorum locorum presentum D. D. Comitum recipere distam Monetam debeat, videlicet singulum Denatum pro quattuordecim Parvulis, et Solidum pro duodecim Parvulis, et aliqua certa pana exigenda a quolibet contrasaciente, secundum quod vobis videbium. Datum Otini 14. Aprilis Indistinut vit.

Si vede da questa Pistola , che nel 13,90 in cui ella è scritta , la Zecca Patriarcale era in Udine , e in casa del medesimo Tesoriero, secondochè Scipione Ammirato avvertise nella prima parte delle Famiglie Nobili Fiorentine pag. 8. ove fa l'Albero di quella del sopraccenato Zaoobi. Di quesi notri Danari , de'quali ho parlato, chi prendesse a trattare , e degli altri ancora , che ne' tempi addietro si adoperarono in Italia , come ha fatto i Ducange b delle Monete di Francia , gioverebbe non poca la Storia , e alla noțizia delle multe, che sono incerte, per essere ocuro il valor delle

(a) Anche il P. de Rubeis nella fua Differtazione prima riporta queffa lettera Ceap. 111. ] e fe ne vale a provare s che la Zecca d'Aquileja non batteva Soldi di 11. piecloli j veggafi pure il cap.vrr. della feconda fua Differtazione. (b) Verb. Moneta.

(o) verb. Monera .

Monete, mentre Vincenzo Borghini è l' unico, che ne abbia scritto, e solo di quelle di Firenze a . De' nostri Danari d'Aquileja io ne ho molti , cominciando da Volfero , che fu fatto Patriarca nel 1204, fino a Lodovico di Tek del 1415. Sono tutti d' argento, e non arrivano al valore di un Grosso Romano, onde si potrebbono apprezzare tre Bajocchi , cioè fei Soldi Veneziani per ciascuno, che farebbono dodici Piccioli Veronesi, un de' quali era la metà d' uno di cotessi soldi . Nel diritto quasi tutti hanno l' effigie del Patriarca vestito d'Ahito Pontificale, e affifo, il che non ha trovato Claudio b Molinet in que' de' Pontefici prima di Bonifacio VIII. Nel rovescio hanno la più parte l'Arme del Patriarca, fotto il quale furono coniati, laddove il Molinet non trova s che alcun Papa prima d' Eugenio IV. abbia posta fulla Moneta la Parmula gentilizia, per fervirmi del termine Araldico . Se ne troveranno fenza dubbio anche avanti a Volfero, perchè Popone fu il primo, che batteffe Moneta per concedimento di Corrado 1I. Imperadore. Però non fussifte cià che dice l' Ughelli tom.4. col.1098, che circa il 1212, non fosse costume, che nelle Monete de' Prelati Ecclesiastici si po-M 4

<sup>(</sup>a) Queño defiderio del Fontanini lo veggiamo ora ademplato, dacché tanti noltri Italiani di tale argomento hanno feritto, e la raccoita de' loro libri forma non meno di tre groffi volumi in Milano di frefco flampati per opera dell'infattabili Sismore Arcelatis.

<sup>(</sup>b) In Prafat. ad Numifm, Pontif.

### 184 FONTANINI

nessero le loro gentilizie divise; e meno regge l' opinione del P. Daniello Papebrochio versatissimo per altro in tutta l'antichità, il quale nel tom. 1. d'Aprile fol. 787. e nella seconda Parte delle Risposte al P. Sebastiano da S. Paolo fol.474. num. 37. crede , che i Patriarchi , Vescovi, ed altri Ecclesiastici non mettessero le insegne loro nelle Monete prima del secolo decimoquinto; ed io ne posso far prova di centinaja d' anni prima , comunque però si sia di quelle , che egli rifiuta , come adulterine . L'Abate Gabriello Bucellini nella Germania fagra part. 1. pag. 24. atteffa effervi Monete di Arlongo Vescovo di Triest e con l'Arme del suo Cafato . Viffe egli nel 1263. Io ne ho di Corrado della famiglia Bojani, che fu in quel Vescovado nel 1232. Da un lato è l'Immagine del Vescovo e'l suo nome, e dall'altro la Città di Triefte 2.

Ora vengo alle Marche. Una di effe montava a lire nove, Danari fei, e Piccoli otto, come anco ha notato il <sup>8</sup> Gianningo. Queflo però fi deve intendere giuffa il prezzo, e l' ufo odierno della Moneta Veneta; ficchè una Marca era formata di trentafei Danari Aquilejefi in circà, mettendo la lor valuta rincontro di quella delle lire Venete moderne.

24 Ipsam circa Altare posuit prout in tali-

<sup>(</sup>a) L'opinione del Papebrochio è stata aneora consutata dal chiariss. Muratori nell'antichità del mezzo tempo . (b) Eod. tom. Jun. fol. 384.

bus fieri consuevit . Terminate la Cerimonie . il Sacerdote conduce la serva attorno l'Altare conforme le consuet udini solite praticarsi in simili funzioni . Di questo attorniarsi l'Altare da' Servi, fi fa menzione, come accennai nel lib. 2. delle Leggi Longobarde tit. 3 r. C. 8. e nel S.o. ove il Re Aiffulfo, (che nacque in cotefta Città) conferma l'Editto di Rotari, che quello che è stato dato al Sacerdote per esser condotto attorno l'Altare , resti affatto libero a. Anche i Romani menavano in giro i loro Servi volendo dar a divedere, che in avvenire potevano andarfene dove volevano, come liberi, fopra che scherzò Persio Sat.v. vers. 75. dicendo, che una vertigine faceva un Cittadino Romano.

> . . . . beu fleriles veri quibus una Quiwitem.

Vertigo facit !

E nel verf. 78.

Verterit bunc Dominus , momento turbinis exit.

Ma non vorrei, che il defiderio di chiofare questa nostra Manomessione, avesse fatto estendermi troppo, onde in vece di scemarle la noia . gliel' aveffi foverchiamente accresciuta . Così è dunque de' Servi delle Masnade : erano essi posseduti solamente da' Vassalli più riguardevoli ; ed è notabile , che ne' Maritaggi delle Famiglie illustri soleva darsi in aumento di Dote ព្រង

(a) La legge d'Aftolfo è alla pag. 89, nell'edizione del Muratori tom. 1. Rer. Italic. pag. 11.

### 186 FONTANINI

una Serva di Mafnada quafi arra propria, e fingolare della Nobiltà. Quando poi fi dava un
Mafchio, ed una Femmina, afcrivevafi ad onore de' più fegnalati. Del primo coftume ragiona il Niccoletti nel Patriarcato ms. di Raimondo, ove Stefano Sbruglio ammogliatofi con Sofa de' Signori di Villalta riceve per ornamento
della Dote una Serva di Mafnada; e del fecondo abbiamo un'efemplo in Gabrio della Famiglia
de' Signori del Torre, oggi ornata del Signor
Abate Filippo, col qual Gabrio, Niccolò della Caf di Ragogna accoppiando in matrimonio
la Figliuola Agnefe diede oltre alla Dote, un
Servo ed una Serva di Mafnada nel 1345. flipalando fil contratto da Pier Notajo di Gividale.

Ho sin quì ragionato della Ma nomessione, che si faceva in Chiefa, come de lla più riputata, ora passerò alle altre, che pure si doveano usare ne' nostri Paesi, come proprie de' Longobardi. Non parlo di quella, che facevano con la Saetta ssurrandovi alcune parole, perchè questa su da loro praticata prima che uscissione di Paesi Aquilonari, come attessa il nostro Paolo Diacono, che è l' unico, che ne abbia fatta menzione nel lib.1. cap.13. de Fatti de' Longobardi.

Quatro furono le Manomefioni, che efii coftumarono in Italia, la prima delle quali fi faceva dandofi dal Padrone il Servo ad un Libero, il quale gli donava la libertà, e poi lo dava ad un altro, che faceva il medefimo. Indi paffava

passava alle mani del quarto, che guidatolo in nn luogo dov' erano quattro vie, gli concedeva la libertà, in presenza di testimoni dicendo : de quatuor viis ubi volueris ambulare liberam babeas potestatem ; e tale libertà si riputava piena, e quei, che l'avevano così ricevutas si chiamavano Amundi, cioè liberi, e morendo senza eredi, loro succedeva la Corte Regia, non già il Padrone. Qualche fimiglianza con questo modo di manomettere ebbe quello che dettò Guglielmo I. Re d' Inghilterra, e che si vede era le Leggi antiche di quel Regno date al pubblico da Guglielmo Lambardo . Ivi pag. 172. si comanda , che chi vuol liberare il Servo lo dia al Viceconte con la man destra alla presenza di molti : che esso divulghi , effer lui libero , e gli mostri le strade libere , e le porte , e gli porga le Armi .

Il secondo modo, che si diceva per impans, cioè in votum Regis, si faceva col dare il Servo in man del Principe, che lo dichiarava libero, e questa libertà non era diversa dalla sopraccennata.

In terzo luogo vien la carta, con la quale fenza altra Cerimonia corporale i Servi fi liberavano, ed all'eredità di cossoro sottentrava il Padrone quando non lasciavano Posteri, e si chiamavano Cartulari, e Tabulari.

Della

(a) Di queste due Manomessioni parla la legge 225. di
Rotari tom. 1. part. 1 I. Rer. Italic.

<sup>(</sup>b) Rimancan però coftoro per qualche modo obbligati a quelli >

Della quarta foggia, che era nella Chiefa, ho discorso abbastanza di sopra. Di queste quattro manicre parla il Re Rotari nel lib. 2. tit. 34. delle Leggi della sua Nazione, ove al \$2. comanda espressimente, che tutti i Servi liberati in qualsivoglia modo sieno tenuti a vivere con le Leggi de' loro Padroni, cioè se questi profesivano la Longobarda, Bavara, o Romana, essi parimente dovessero fare il medessimo, da che si vede, che sempre reslava loro un certo carattere di Servità 3.

Ma nel Friuli fi usò ancora un altro modo di liberare i Servi, ed era quando effi vestiti di nero sopra Cavalli coperti di panno del medefimo colore con ispettacolo grave e superbo precedevano il funerale del Padron morto, compiuto il quale erano messi in libertà. Ne favella Marcantonio Nicoletti nel Patriareato di Raimondo ann. 1382. Un tal costume su uso anche appetso il Romani, come si ha nu sono canche appetso il Romani, come si ha nu su sono di la distributa di sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sulla sul

a quelli, i, quali dal Sovrano chicdevano privilegi, Vedino ggi efempli predio del Maratori toma. Antiquiz co.1.832.) Un altra spezie di Nanomellione non doveva dal Fontanini traclaciaria, della quale paria il medelmo Maratori (co.1.851. e 865) ed era per tellamento del Padroni. Perciocebè vicial quelli a morire fentivani più agi cierzi j della Criftiana e articà inclinati, e per ultima volomi joro laticavano, che in libertà fossero il Servi posti in premio del prefiati fervigi .

(a) Altri caratteri ancora rimanevan loro di servitù, di che parla il Muratori [ col.861. ] stantes cadaver ventilare videntur, si boc ex voluntate siat vel Testatoris, vel beredis, sant illico Cives Romani. Ne sa menzione anche Dionigi Alicarnasseo nel lib.4. delle Antichità di Roma.

Carlomagno nel Diploma, che diede a San Paolino primacche fosse Patriarca, nomina quattro forte d' Uomini servili, i quali dona a lui nel Villaggio di Lavariano, cioè gli Accoli, i Mancipi, i Servi, e gli Aldioni. Gli Accoli, o Accolabi, erano coloni, e lavoratori della terra . I Mancipi , che quì fon prefi , come differenti da' Servi, penso, che fossero Uomini presi a' Nemici nelle Guerre, tanto più , che Festo assicura , che Mancipium ( così corregge il " Vossio in vece di manceps ) dicitur quod manu capiatur . S'aggiugne a ciò che la Gente, e le Terre ivi donate dall' Imperadore erano state di Valdando, che su della fazione del Duca Rodgando (che questo nome si deve riporre nel Diploma dov' è Forticauso) contro a Carlo, onde potette egli aver Gente acquistata in Guerra .

Gli Aldioni erano figliuoli degli Aldi, generazione di Servi diversa dagli altri, e di condizione inseriore, e più ignobile , mentre non

<sup>(4)</sup> In Etymol.

<sup>(</sup>b) Questo non èvero: Aldius (dice faggiamente Gerardo Giovanni Vostio, 1th. 1t. cap. 11. de Vistis Sermonia; ca a lungo il prova con chiare ragioni il Muratori col. Nos. e (egg.) vudesus qui matea Servus, fic libertatem confequiatus, su interrim vuteri Domino Forte obnoxisi.

non fi liberavano affatto, ma folamente loro fi raddolciva il Servaggio. Perocchè ficcome i Romani manomettevano i Servi con l' obbligazione, che li servissero, così anche i Longobardi rilaffayano i loro con dure condizioni . che più tosto era un cambiar la Servitù, che donare la libertà. La manomessione degli Aldi non si faceva avanti gli Altari, o ne'Quadrivi, ne si chiamava Dio in testimonio, come nelle altre . Carlomagno volle, che costoro in Italia vivessero, come in Francia i Fiscalini, e i Liti, cioè Servi del Terreno, i quali che foffero diverfi da' Servi ordinari fi ricava dalle Leggi Ripuarie tit. 62. S. 1. ove fi permette . che il Servo si faccia Lito, cioè che si possa alleggerirlo dal giogo della Servitù 6.

Quindi io non fo come Vincenzio 'Borghini ferittore di buon giudicio fi fia perfuafo, che
gii Aldioni foffero quei, che ne'tempi de Franchi fi differo Vafalli, mentre questi erano i
medesimi, che i Valvassori, i quali ricevevano
Feudi da' Marchesi, e da' Duchi, e signoreggiavano la Plebe. Essi come persone riguardevoli son nominati nel Sinodo Provinciale,
che il Patriarca Raimondo celebrò in Aquileja
nel 1282. degnissimo da comparire nel corpo
de' Concilj, e stà riposto nell'Archivio di cotesto

<sup>(4)</sup> Lib.3. LL. Langobardor, tit.20.

<sup>(</sup>b) Di questa legge, e di coloro, de' quali vi fi parla, leggafi il Muratori col.866. e feg.

<sup>(</sup>c) Par.1. de' Difcor. facc. 368.

testo Capitolo 2. Divennero della Chiefa. mentr' effa lor diede de' Feudi, acciocche difendessero i snoi Beni, ed impiegassero in suo prò l' opera militare ; E tanto è lontano , che fi verifichi l'opinion del Borghini, che anzi nel tempo de' Franchi furono, ma diversissimi tra di loro , e gli Aldioni , ed i Vassalli , i quali prefi per li medefimi , che Vavaffores , o Valvaffores , fono detti Nobiles , atque Incola Oppidi alicujus dal Sirmondo in fin delle Note al ILLibro di Goffredo Vindocinense . Ed Ober to nel lib.2. de Feudis tit. xx. afferma che ficcome ricevevano essi i Feudi da' Capitani, così ne conferivano ad altri , che dicevanti Valvafini . A tutto ciò fi aggiugne l' autorità di Guglielmo Camdeno, che nelle Storie d' Inghilterra, ove parla delle dignità di quel Regno. vuol che il nome Valvaffores importaffe dignità presso i Franchi in Italia, e che avessero eglino il principal luogo dopo i Baroni , che in que' tempi erano i primi Ministri de i Re. Questi medesimi Valvassori abitavano ancora ne' b Mansi, detti Indominicati per esser Domicilio de' Padroni , e de' foli Nobili, che indi presero i nomi chiamandosi Nobili del tal Luogo, e ciò primacche la Nobiltà fosse divisa in Conti. Baro-

(6) Lemaift. lib.3. cap.3.

<sup>(</sup>a) E già comparito nell' utiliffino supplemento a' Concili della Veneta edizione per opera del Chiarifs. P. Mansi. . nm. 11. col. 73. e fegg. Prima di quefto dotro Raccogitora avealo fitmparo il P. de Rubeis col. 781. e segg.

### FONTANINI

Baroni, e Marchefi, cosa che tuttavia continua nel nostro Paese a .

Quel Diploma di Paolino, che ricordai di fopra, ha bifogno d'efamina nella data, onde stimo bene farvi qualche brieve considerazione . Lo diede Carlo in Lorea Civitate , che oggi fi dice Loreo alle rive dell'Adige 6 . Il Baronio nel tom. IX. ad an. 802. il Bollando a' r. di Gennajo, e il Palladio Giovane nelle storie del Friuli par. 1. lib. 2. portano la data dell'anno 8. del Regno di Carlo, che fanno essere il 773. c Ma Carlo le Cointe nel tom. v 1. degli Annali Ecclefiaftici di Francia ad an. 776. num. 8. vuole, che si debba intendere il 776.e tutt'e quattro pigliano l'epoca dagli anni del Regno di Francia, cosa difficile a credersi per estere il Diploma scritto in Italia, ove l'ottavo del Regno di Carlo correva nel 781. nel qual tempo veramente fu egli in Italia, come dimostra il Cointe nel tomo citato ad an. 781. n. 1. d Ha perciò

farà Laurach o anche Lorls .

<sup>(</sup>a) La Differtazione x1. dell' Antichità Italiche darà molto lume a quanto qui fi dice de' Vaffalli . (b) Nol crede il P. de Rubeis, ed ha ragione : Piuttofto

<sup>(</sup>c) Ma questa opinione è meritevolmente abbandonata dal P. de Rubeis ( col. 356.) In fattl in quel diploma fono a Paolino donati i Ecnl : Que fuerunt Valdandi . . . que ad nostrum devenerunt palatium pro co qued in campe cum Rotgando noftro inimico a noftris fidelibus fuerit interfedus , il che folo accadde l' anno 776.

<sup>(</sup>d) Io non dubito però , che meglio fia attenerfi all'opinione di Carlo le Cointe ( ed a questa inclina anche il P. de Rubeis )

# DRLLE MASNADE.

perciò errato il Candido nel lib. 4. de' Comentari d'Aquileja e doppiamente: prima in far che quel Diploma fia dato a Paolo Diacono, il quale non era già allora esiliato nell'Isola Diomedea, come ha pensato il Palladio poco informato delle cose antiche, perchè ciò avvenne folamente nel 784, conforme il calcolo del Cointe : ma era cattivo in Francia , e il Privilegio è dato a un che dimorava nel Friuli , dove stavano i Beni di Valdando; oltre a che questi è detto Mastro di Gramatica . e Paolo prima del Monacato non ebbe mai altro foprannome, che di Diacono. Paulus Notarius, de Diaconus s' intitola egli nella fottolcrizione d'un Privilegio del Re Desiderio, addotta da Angelo dalla Noce nelle Note alla Cronaca di Leone Oftiense lib. 1. cap. 15. num. 602. e2 Paulus Levita fu detto da Ilderico suo discepolo nelle lettere iniziali dell' Epitaffio . che gli fece 6 .

Il secondo errore del Candido è stato in apporvi il decimo anno del Regno di Carlo, che se si prende dal Regno di Francia corrisponde al 778. nel qual anno egli non fu in Italia; e fe dal Regno d'Italia, verrebbe ad effere il 783.

Fontanini Masnade .

Rubeis ) sapendosi dal Mabillon , che spesse volte ne' Diplomi di Carlo fi confonde il Regno di Francia coll' Italico , ficcome quello in che questo contiensi .

(4) Jo. Baptifta Marus in Not, ad Petr. Diac. cap.8. (b) Quefte ragioni han preffo del P. de Rubeis fatta poca breccia, per lo che par egli molto propenso all' opinion del Palladio .

#### 104 FONTANINI

quando fu impiegato nella Guerra di Sassonia, e però non potette venire a dare il Diploma in Loreo.

Di quì apparifica , che Paolino non era ancor Patriarca nel 781. perchè nel Privilegio è detto folamente Maftro di Gramatica <sup>2</sup>. Una Cronaca ms.de Patriarchi affai antica <sup>8</sup>. la quale fi conferva in cotefto Archivio Ecclefiaftico, gli attributice quindici anni di Patriarcato, onde fe morì nell' 802. fecondo gli Annali di Fulda ; fie egli affunto nel 787. da che fi vede l'error dell' Ughelli, che lo mette nel 774del Sigonio lib.4. de Regno Italia, e del Cointe, che il fanno nel 776.

Per ripigliare il noftro ragionamento mi refla a dire, che i Vasfalli d'Aquileja folevano
spesse volte porre in libertà le Famiglie intiere
delle Masnade rinunciandole con atto magnanimo alla protezione del Patriarca. Così troverà, che Lionardo, e Niccolò figliuoli di
Leopoldo de Puppio nel 1293. manomisero
molti Servi di Masnada, come accenna il Niccoletti nel Patriarcato di Raimondo, cosa, che
accadde trentzcinque anni dopocchè il medesimo Leopoldo abbandonato il Cassello di Poppi
in Toin To-

(b) Veggan questa nell'Appendice del P.de Rubeis a' suoi monumenti num i r.

<sup>(</sup>a) Se il Diploma fu dato, a Paolo Diacono, come fi è detto, non val quefta ragione; c che prima del 781. Paolino fosse Patriarca, non può rivocarfi in dibbio, onde error debb' effere corfo nella Cronaca qui poco appresso citata; di che nienze più ficile.

in Toscana, si fermò prima in Aquileja, e poscia in Cividale ove su Autor del Legnaggio de Puppi , ond' Ella discende .

Non posso astenermi sicchè non faccia qualche parola sopra la venuta di questo Leopoldo, forse con pregiudicio della brevità, ma la congiuntura , che mi si offerisce di mettere in chiaro alcune offervazioni mi renderà degno di Scufa .

Egli nacque da Guglielmo de' Conti Guidi , il quale secondo il Landino nel Comento al Canto xvi. dell' Inferno di Dante fu figliuolo di Guido , e della famofa Gualdrada de' Ravignani ( che erano un ramo degli Adimari ) celebrata da Dante, e da altri Scrittori di quell' età. La cagione che fece a Leopoldo lasciar la Tofcana, e l'anno in cui ciò accadde si ricava da Ricordano Malespini, che al cap. 1 78. della Storia antica di Firenze narra, come infieriti i Guelfi, e i Gibellini nel 1258, gli Uberti fi ammutinarono contra i Guelfi, ma il popolo avvedutofi diè di piglio all' armi, e molti ne uccife, onde allora molte Case Gibelline uscirono di Firenze, tra le quali furono parte de' Conti Guidi, Soldanieri, Lamberti, Scolari, Abati . Amedei , Tedaldini , ed altri . Questi Fiorentini, che nomina Ricordano de certo. che ricoverarono in Friuli, chi in Prata allora capace di tal Gente, e chi in Aquileja. Io ne ho veduti citati molti di loro in uno Strumento fatto in Prata in quel torno, e in Aquileja

#### 106 FONTANINI

ho letto un Epitaffio d' uno di Casa Lamberti : I Soldanieri già è noto, che vi vennero allora.

Leopoldo, di cui non iscrissero altro gli Storici di Firenze non curandoli d'un Cittadino sfuggito e lontano, eresse nella Basilica d'Aquileja l'Altare di Santa Croce oggidì ancora Inspatronato della Casa di Lei, e andato poscia a Cividale tramandò a' Posteri il soprannome Latino de Puppio , e de Puppi corrispondente all' Italiano di Poppi Castello principale del Casentino, ove i suoi Progenitori si trattavano con tale magnificenza, che andò in proverbio, dicendofi per vivere alla grande , flare come à Conti di Poppi , onde Pieraccio Tedaldi Poeta contemporaneo di Dante tra certe Rime antiche , le quali ho tratte da un ms. della Biblioteca Vaticana così comincia un Sonetto a Bartolo della Rena , e Berto da Filicaia ,

Bartolo, e Berto, come Carlo in Francia, E come il Conte in Poppi, i' fiò in Fannza.

Il Conte Simone fratel cugino di Leopoldo fabbricò anch' egli in Poppi la Cappella di Santa Croce nel 1264. come natra l'Autor del Dialogo dell'Alverna, e forse questa Famiglia era così divota alla Santa Croce, perchò aveva

il dominio di Monte di Croce, come scrive il Malespini.

Venne dunque il Conte Leopoldo in Friuli nel 1258, fotto il Patriarcato di Gregorio di Montelongo, il quale e gli altri Patriarchi ancora accollero fempre la Nobiltà forestiera. e la investirono di Feudi onorevoli per averla dal canto loro nelle spesse guerre, che gli travagliavano. L'Arme de' Gonti Guidi conservatasi sempre nella Famiglia di V. S. Illustris. è una memoria riguardevole, quantunq ue abbia qualche varietà, la quale però non è senza mistero.

Scrive il Borghini nella par. 2. de' fuoi Discorsi facc. 41. che al tempo de' Guelfi, e Gibellini le divisioni degli animi operarono alcuna cosa anco nella divisione dell' armi, mentre guerreggiando spartite le medesime Famiglie l' una contro all' altra, dovettero mutar bandiere per dislinguersi tra se stesse, onde nacquero le variazioni delle divise tra' Fratelli , e originati da un fangue , come avvenne ai Conti di Poppi, che difuniti in Guelfi; e Gibellini posero alcuna differenza nell'Arme per efser riconosciuti dalla parte, che seguitavano . Tutti però questi Conti la tennero divisa per traverso, o squartata a sghembo (come dicono i Tofcani ) alcuni d' argento e rossa : altri v'aggiunsero il Lione divisando i colori al . contrario del Campo nel medefimo inquartamento, giusta l'osservazione del medesimo Borghini facc. 83. Quindi si vede, che anco il ramo del Friuli v'aggiunse all' argento, e al rosso, l' oro, e il nero, ritenendo due metalli, e due colori, ma senza punto variare il compartimento antico dello Scudo .

Prima di chiudere il discorso, non vuo' tacer N 3 d'un

## 108 PONTANINI

d'un altro genere di Servi, ma più riputato degli altri, anzi fuori dell' ordinaria riga fervile. Questi erano gli Armanni, che di condizion vile fono flati creduti da alcuno, opinione ragionevolmente abbattuta dal Ducange : imperciocchè essi erano immediatamente soggetti ai Conti, e agli Sculdasi, cioè ai Giudici, come fi ha nelle Leggi de' Longobardi lib. 3. tit. 1 2. f. 5. ove Guido Re d' Italia vieta, che i Conti . e gli Sculdasi riscuotano cosa alcuna per forza dagli Armannia, da lui detti perfone pubbliche. In un Diploma dell' Imperadore Corrado presso il Sigonio de Regno Ital. lib. 8. son posti come diversi dai Servi . Il loro uficio era di militare, e custodir le Castella sotto i Conti , ed altri Regi Ministri . Erano in fomma persone di guerra, ed obbligate a prender l' armi per servigio del Padrone, e lo spiega il nome didotto da Her , e Man , cioè uomo d'esercito, e Marculfo nel lib. 1. form. 8. chiama le Armannie famiglie militari , e gli Armanni fon chiamati liberi da Carlo Craffo b. e da Ottone. Il Bignonio nelle Note a Marculfo fi perfuade, che fossero Coloni, ma s' inganna, ed io son col Ducange, perchè da Carlo Crasso nel luogo accennato si nominano anche i Coloni, ma come diversi dagli Armanni. In Friuli v'ebbe de' Nobili, che mantennero

(6) Tomey. Ital. Sacr, col.628. & 655.

<sup>(</sup>a) Ci rimettiamo alla Differtazione xx111. del Muratori de hominibus Liberis & Arimannis .

nero il Jus Amasnie, col quale avevano facoltà d'inveftir fimil Gente per effer da loroferviti nelle guerre. In Artegna fu un Armannia de' Signori di quel luogo, e in Rubignaco un'altra de' Signori de Portis. Maggior fallo del Bignonio ha commefso Virginio Forza da Udine, per altro foggetto erudito, mentre nel fuo Trattato de Jure nove Tribi condenda cap.6. num.27, ha feritto, che le Armannie erano Pafcoli pubblici, e per confeguenza gli Armanni Pafcolotori d'Armenti.

Ma tra tante flampe di Servi, onde avrò ingombrata la mente di V.S. lludirifi. non vorrei, ch' ella avefse finarrita quella fervitù difiinta, che io le profeso, la qual ficcome per la fua gentilifiam padronnaza si rende più qualificata, che non furono quelle, che le ho deferitte, così avanza tutte le altre nel debito, e nell'ofsequio, onde a me rifulta doppia, e fortunata cagione di gloriarmi di efsere quello che mi confermo

Roma il giorno 15. di Luglio 1698.

Di V.S. Illustrissims

Divotifs. ed Obbligatifs. Servis. Giusto Fontanini.

IL FINE.

VE-



# VETERIS ECCLESIAE

# OBSEQVIA

ERGA MORIENTES FIDELES MORTVOSQVE

EX ANTIQUO MS. CODICE MAGLIABECHIANO

ERVTA

OPERA ET STYDIO

JO. BAPTISTAE ZANOBETTI.

Zanobetti Op.



# ANTONIO FRANCISCO G O R I O

IN ECCLULA APPLITABLE TROUBTHIN PRAEDOUTCO. IN PROBATING LEVED HITTORIAND PROPERTION. CILK-PROBATING LEVED HITTORIAND PROPERTION. CILK-PRITABLE PROBATION OF THE PROPERTY OF THE PATTABLE PROBATION OF THE PROPERTY OF THE PRO-TEMPRET LANGUATISHIMO. VIRO DE LITTRING IN-TERPRET LANGUATISHIMO. VIRO DE LITTRING IN-TERPRET LANGUATISHIMO. VIRO DE LITTRING IN-SHENDILLING ANDRO OFFICE.

JO. BAPTISTA ZANOBETTVS .

# ø. I.

N publica Florentinorum Bibliotheca Magliabechiana, quae jam favore ac providentia clementifimi noftri Magni Ducis Francisci I. Ro-MANORUM IMPERATORIS AUGUSTI Rudiosis omnibus patet, frequenter degenti ERGA MORTUOS. 205 S. Salvatoris Bononiae, editis doctis operibus clarissimo, morem gereres, vo-

S. Salvatoris Botoliae, christ doctris doctris doctris peribus clarifiimo, morem gereres, voluifii, ut facram omnem Synaxim habitam in Sabbato Sancto diligenter cum edito Opufculo Zachariano tecum conferrem; & praeterea fimul rubricas omnes ab initio ad finem ufque exferipfimus. Infignis hujus Codicis particulam, quam praecipue animadvertendam mihi propofuifit, libellus hic complectitur meus, quem tibi facrum effe volui.

# ø. 1 I.

OBSEQUIA VET. ECCL. ri , ex quibus certior de ejusdem aetate fententia ferri potest . In Hymno Sabbati Sancti Exultet fub fine legitur: Ona cum gloriofiffimo Domno Ottone Imperatore, & ejus nobilissima prole. In Laetaniarum vero supplicationibus occurrit: Ue Domnum Ottonem Imperatorem & exercisum Christianorum conservare digneris . In Orationibus tandem Feriae fextae in Parasceve: Oremus & pro Kristianissimo Imperatore Ottone. insuper in iisdem Laetaniis: Ot gladium faevientem removeas a nobis: ut pacem nobis dones &c. Haec omnia mihi occasionem dedere, ut investigarem cujus Othonis aetatiCodex hic aptius conveniat . Primum quidem sentio illum Othoni Quarto pertinere non. posse. Quomodo enim pro eo precari poterant si parvo elapso tempore,a quo Imperium susceperat, anathemate a. ROMANO PONTIFICE percussus est? Illi quidem convenire possent praedicta verba , ut exercitum Christianorum &c. ejus enim aevo bella cum AEgyptiishabuere exordium,ut ex praestantissimi Muratorii Annalibus patebit. Verum eo temporeOtho membrum putidum Ecclefiae habe-

# ERGA MORTUOS. habebatur, nec tamquam Imperatorem eum illa protegebat. Praeterea firmissimum argumentum, quo evincimus Codicem Othonis Quarti temporibus tribui non posse, illud ett : nullos eum suscepisse legitimos liberos. Mariam Brabantiae Ducis filiam habuit primum uxorem, quam subito ob consanguinitatem repudiavit . Alteram duxit Beatricem Philippi Augusti filiam, & haec quatuor a nuptiis elapsis diebus emortua est. At vero Othoni alicui, qui prolem haberet, tribuendus est Godex, ut ex praecitato Hymno Exultet conftat . Ad Othonem Tertium gradiamur, qui Anno DCCCCLXXXIII. renunciatus eft Rex Germaniae exacta tantum prima trieteride . Hujus aetati Codex affignari non potest eadem prorsus de caufa. Is enim e vivis decessit nullis ex Maria Aragoniae & Navarrae Regis filia susceptis liberis. Quae cum ita sint, aut ad Othonis Primi tempus vel Secundi Codex est adtribuendus. Otho primus Anno DCCCCLXII. Imperator coronatus est, ut Historici & Chronologi confentiunt. Hoc iplo anno Otho Magnus

OBS EQUIA VET. ECCL. gnus Othonem filium Regem Italiae renunciavit, ut Muratorius in parte prima Antiquitatum Estensium capite xvi. demonstrat . Is duas habuit conjuges Editham Edmundi Anglorum Regis filiam. ex qua suscepit Lutolphum & Guillielmum, & filiam Luitgardam . Hac uxore sua mortua Adelaidam Rotulphi Burgundionum Regis filiam duxit, ex qua genuit Enricum, Brunonem, Othonem Secundum, & Adelaidam. Otho hic Primus suscepto Imperio plurima bella egit, fed parvi momenti, ante Annum DCCCCLXVII.ut Luitprandus, Chronicon Vulturnense, & Muratorius in. Annalibus testantur . Hoc autem anno DCCCCLXVII.filium OthonemItaliae Regem comitem assumpsit Imperii.

Sequenti Anno Decectavi II. habemus e pittolam ab eo feriptam Germaniae Baronibus, ubi de Othonis Secundi coronatione agitur, & de Graecis subjiciendis, qui renuebant dare Theophaniam Romani quondam Graecorum Imperatoris filiam eidem Othoni inconjugem. Et hinc incipiunt bella inter Latinos & Graecos ab Othone geafa.

ERGA MORTUOS. fta. In eadem epistola quoque tractatur de subiciendis Saracenis, qui Calabriae oras invadebant. Haec bella usque ad Annum DCCCCLXX. perdurarunt, quo Anno Landolphus Beneventi Princeps pacis fanctionem egit cum Othone & Tzemisce Graecorum Imperatore. Foedus Anno DececelxxII. firmatur, & Otho Anno DCCCCLXXIII.emoritur. Solus ab hoc tempore Otho Secundus regnare coepit. Varia statim praelia habuit, cum Bavaris nempe, Danis, Boemis,& Lothario Galliarum Rege. Haec varii testantur Auctores, qui omnes a Muratorio in suis Annalibus ad hos annos citantur. Anno peccelxxix, bella saevissima gerere coepit cum Saracenis. Notandum est, quod tradit Romualdus Salernitanus ad Ann. DCCCCLXXXII. scribens : per Brixiam ( puto ) per Brutios, & Lucaniam perexit in Calabriam,& apud Tifilum Calabriae Oppidum cum Saracenis pugnavit. Cuprus quoque Protospata adfirmat bellum Anno praecedenti nempe nececuxxx. factum fuisse a fidelibus, in quo cecidere quadraginta millia infidelium . Verum Zanobesti Op. crrat

OBSEQUIA VET. ECCL.

errat memoratus auctor in eventu, non in Chronologia, res enim infausta Chriflianis fuit, ut ex Ditmaro Lib. 111. & Ermanno Contracto in Chronico,& ex Epidanno polfumus colligere. Otho Secundus Anno occcclxxxIII.nova bella adversus Saracenos parat, & habita generali Dieta, Italiae,& Germaniae Regem filium falutari imperat . Hoc tempore Otho Secundus moritur. Haec breviter duorum primorum Othonum historia est, nunc videamus cujus aetati potissimum Codicem tribuere possimus. Ego quidem illi spatium ab Anno DCCCCLXXX. ad Annum DCCCCLXXXIII. quo exaratus esse possit darem; hoc enim tempore omnes illae memoratae conjectationes, & notae ex Codice sufceptae conveniunt . Tunc pro pace rogare oportebat, cum Saraceni undique circumftarent. Tunc Otho Tertius natus erat, qua de re pro illo ad Deum recto confilio preces fundebantur. Tunc exercitus Christianorum in maximo propter Saracenos discrimine erat, fervebant enim bella, & Christiani maximam cladem acceperant. Negare non possum

ERGA MORTHOS. etiam Othonem Primum bella egisse cum infidelibus, fed haec gessit ab Anno occcervit. ad Annum occcervit. quo tempore Imperii comitem habuit Filium. Qua de re in Codice, si hoc tempore effet scriptus, expressissent Othonem Primum, & Secundum Imperatores. Id in omnibus diplomatibus & instrumentis hoc tempore exaratis legitur. In Muratorio enim in Annalibus Iraliae habemus ad Annum peccecuxviu. Anno ab Incarnatione D. N. Tesu Christi DCCCCLXVIII. Anno Imperii magni Othonis Augusti in anno septimo , & Otho Imperatoris filius infimul cum eo in anno primo , 14. Kalendas Septembris . Indictione undecima. In quodam vero diplomate pro Ecclesia S. Felicitatis Florentiae Anno DCCCCLXXII. non DCCCCLXXIII. Ut Vincentius Borghinius putat , dato,

# OBSEQUIA VET. ECCL.

ita legimus . In nomine Domini nostri Jefu Christi. Otho gratia Dei Imperator Augustus anno Imperii ejus undecimo & dum Otho dilectissimo filio ejus gratia Dei Imperator Augustus anno Imperii ejus quinto mense Septembris Indictione prima feliciter . Ego Sichelmus Abbas Sanctae Florentinae Ecclesiae Episcopus . Hoc Instrumentum mecum communicavit Dominicus Maria Mannius eruditionis studiofus viri fed ad rem nostram revertamur. Patet igitur hunc Codicem scriprum non fuisse ab Anno peccelxvii. ad peccelxxiii.nam in Codice & filius Imperator exprimi debebat . Si quis vero instaret pro illo exercitu Christianorum intelligi posse etiam Christianos inter se dimicantes, inquam, haec bella fuiffe ab Anno peccelxii. ad

tur. Otho II. regnare coppit cum Patre, die zwr. Decembishan-Decenzui-rege Manie Sperembrishan-Decenzeit.

v. Imperil annus decurrebts, quod cernimus in noftro Disphomate. Quod vero ad Indidione artister, treft e. ideitur, quamvi in altis hujus Annl Diplomatelbur, que apud
Murtaorium fun, falcifo uv. experit ingetur. itse enim
omais Diplomate Refres funt anne Menden Seprembri Anmanie Diplomate Refres funt anne Menden Seprembri Ansanke. Refre jeine in noftro Diplomate Indifito 1. ennociture, cum mende Seprembri editum fit. Patet ex his DiPlema ad annum procectuszi 1. refreredum effe.

ERGA MORTUOS. 213
ad Dececlay11. potiffimum in Othone
Primo, & in Othone Secundo ab Anno
Dececlay111. ad Annum Dececlayx.
Quod spectat ad OthonemPrimum si illius aetati Codex assignandus essen nobilissima, verum pro Othone imperatore,
& Othone Regenostro; Otho enim Secundus statim ac Pater An. Dececlass.
Imperii coronam accepit, Rex Germaniae est renunciatus.

Quod vero attinet ad A. DCCCCLXXIII. usque ad Annum DCCCCLXXX: Si exercitus Christianorum in Laetaniis memoratus pro Christianis inter se dimicantibus intelligendus est, potest Codex huic adscribi aetati, in qua Otho Secundus Alayfam habuit filiam, & Ugonem filium, ut nonnulli arbitrantur. Verum si more precum, quae ab Ecclesia Catholica usurpari consuevere, fint accipienda, debent illa verba, ut exercitum Christianorum &c. pro Christianis cum gentibus alienae Religionis dimicantibus intelligi. Quae cum ita sint indubitate patet Codicem vel Anno Decectaxx. vel DecectaxxI. 214 OBSEQUIA VET. ECCL. vel DCCCCLXXXII. vel ante dimidiuma DCCCCLXXXIII. fuisse descriptum.

# g. III.

Sed cujusnam Ecclesiae olim fuisse credendum est? Quod alicujus Ordinis Monachorum Ecclefiae pertinuerit, nullae adfunt circumstantiae, quae suadere possint. Arbitror potius Ecclesiae cuidam Cathedrali tribuendum esse, in qua Ecclesia Canonici Regulares conviverent, hoc enim videtur innuere Ordo ipfe ad Cathecumenum faciendum , ubi legitur : & fi Episcopus adest statim confirmari eum Chrismate oportet . Quod vero ibi essent Regulares Canonici hoc mihi suadent temporis illius mores, fere omnes enim presbyteri ea aetate velut quodam facto coetu convivebant. Deinde in Ob. sequis erga Defunctos, quae exhibeo legitur, & facto figno collectis fratribus, quae verba hanc omnino verita tem evincunt. Canonici enim fratres appellabantur, ut Clarissimus Martene in suo libro de Anti-

ERGA MORTUOS. Antiquis Ecclesiae Ritibus ostendit.Cujus vero Regionis Ecclesiae pertinuerit disseruit erudite quidem P. Zacharias,& recta mihi ejus opinio videtur, ad aliquam Germaniae Ecclesiam spectasse Codicem, hoc enim Sancti illi peculiari cultu apud Germanos venerati, quos in Lactaniis descriptos videmus , Walpurga nempe, Emmerammus, Pigmenius, Hermes, Regula, & alii plurimi oftendunt . Praeterea cum Edmundus Martene plures ediderit variarum Ecclesiarum Ordines De Obsequiis erga morientes , mortuosque fideles , nullus exstat huic nostro conformior Ordine antiquo Ecclesiae Salisburg., quod opportune in notis animadvertere non praetermisi.

Hace ea omnia funt, Gori fapientissime, quae de aetate, de praestantia, de usu Magliabechiani hujus Codicis Liturgici adnotare ipse potui: Tu plura fortasse, qua polles eruditionis copia, deprehendisses animad versione digna, & laude. Si quid autem boni a me dictum esse reperies, & caute, tuum esse puta, tuum esse nim est potissimum quidquid sapio, si quid sapio.

PLATONIS SENTENTIA EST. OMNEM SAPIENTIVM VITAM MEDITATIONEM ESSE MORTIS. DEBEMYS IGITYR ET NOS ANIMO PRAEMEDITARI QVOD ALIQYANDO EVTUNI SYMYS. ET QVOD VELIMYS NOUTES T.

S. Hieronym. in Epitaph. Nepot.

#### ORDO

#### AD BAPTIZANDYM INFIRMUM 4 .

Edelam b tuam deprecor Domine Sandae Pater Omnipotens aeterne Deus, qui subvensi in periculis; qui temperas fiagella dum verberas. Te ergo Domine supplices deprecamur, hunc famulum tuum erusa sab hac valeutuline, ut non praevaleat inimicus us susque ad animae temptationem. Sicut in Job terminum ei pone, ne inimicus de anima illa fine redemptione incipiat triumphare. Differ Domine exitum mortis, & spacium vitae extende. Et revela, quem perducas ad gratiam Baptism tul.

Oratio aquae ad Baptizandum Infirmum:
Pofiquam eum Catechizaveris benedicas
aquam bis verbis.

Exorcizo te Creatura Aquae in nomine

a Rubrices ed bapitzandein infirmum referencur a Marcean. De Antiqui-Beelef- Rittle. lib-1. esp. 1. art. 1%.
In libro Sacramentorum Geldii extant filo titulo. Ad fiscsurrendum Cathesiumenum. In ms. Cod. Gelloneta file
legitur. In menits Sandae Trinsitati. Incipit Orde diafirmum Categomirum fiscindum fivo bapitzandum. In MasCod. Parthen. B. M. Celenfi in Dioceef Partif. & all
S. Germani a Pratis Oratio ad bapitzandum sigir mum; quae
oratio cadem dia en ontra incipiona Medicam tumn.

b Hacc eadem Oratio legitur in Mes. Calenfi apud Martde Antiq. Ecclefiae Ritibus tom. 1. lib. 1. cap. 1. art. 18. pag. 187.

e Alia huic fimilis oratio est in libro Saeramentotum Gelasii apud Mart. tom 1. lib.1. cap. 1. art. 18. cademque habetur in Mss. Calensi apud cumdem pag. 187.

#### 218 ORDO BAPTIZANDI

Domini Nostri Jesu Christi filit Dei, & Spiritus Sancti, Si qua inquasa, si qua virtus inimici, si qua incursio diaboli, eradicare, & efsugare ab hac creatura Aquae, ut sit sons saliens in vitam aeternam; & cum Baptizatus tuerit hic simulus Domini fiat templum Dei vivi. In remissionem omnium peccatorum in nomine Domini Nostri Jesu Christi, qui venturus est.

Baptizas, & linis eum de Chrismate in cerebro, & dices illi: Baptizo TE IN NOMI-NE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITVS SANCTI, postea tangens eum de Chrismate

er dicis Orationem iftam .

Deus Omnipotens Pater Domini Nostri Jesu Christi, qui te regeneravit ex Aqua, & Spiritu Sansto, quique dedit tibi remissonem omnium peccatorum, i pse te liniat Chrismate salutis in vitam aeternam.

Comunicas, in confirmas eum.
Oracio Aquae exorcizatae in domo.

Exorcizo te, Creatura Aquae, in nomine Domini nostri Jesu Christi, qui ad salutem humani generis, ut supra.

Incipit Obsequium circa morientes. Quando aliquis ad mortem propinquaveris, Laetania expleta, antequam anima exeat de corpore 5 Saccréos dicat banc Orationem.

Deus

A Ut in editis .

Deus misericors, Deus clemens, qui multitudine indulgentiarum nulla temporum lege concluderis, sed pulsantibus misericordiae tuae januam aperis, poenitentes etiam sub ipso vitae termino non relinquis ; respice propitius fuper hunc famulum tuum, remissionem sibi omnium petcatorum tota cordis confessione poscentem. Renova in eo, piissime Pater, quod actione, quod verbo, quod ipfa denique cogitatione viciatum eft , & unitati corporis Ecclesiae membrum tuae redemptionis annecte ; miserere lacrimarum, & non habentem fiduciam nisi in misericordia tua ad Sacramentum reconciliationis admitte. Quia nullius animae in hoc corpore conflitutae difficilis apud te tarda curatio est . fidelis enim es in verbis tuis . Qui conversum peccatorem non per longa temporum fpacia differendum ; fed mox ut ingemuisset dixisti esse salvatum

Tunc Presbeter dat Viaticum, & post Communionem dicat banc Orationem.

b Alcendant ad te Domine preces nostrae, & animam famuli tui gaudia aeterna suscipiant, at quem secisti adoptionis participem jubeas hereditatis tuae esse consortem.

Post-

6 Rubtica hat , & Oratio babetar in Pontif. Salisburg. fuper cit. , fed variat rubrica , apud eumdem pag. 62 0.

<sup>&</sup>amp; Eadem hace oratio habetur apud Mattene De Antiqu. Beelef, Ritib. tom. 3, 1ib.3, cap.xv. ex Rituuli Monaft. Ploriacenfis cum hac rubrica, Reconciliatio pomitentis admertem 9, extatque eadem in mss. Pontif. Salisburg. apud cumdem.

## 220 ORDO BAPTIZANDI

Postquam autem Defunctus fuerit primo dicatur Oratio ista.

<sup>a</sup> Pio recordationis affectu, fratres cariffinicommemorationem facimus cari N. quem Dominus de tempetationibus hajus (aeculi affumpfit . Obfectantes mifericordiam Domini nofiti , ut ipfe ei retribuere dignetur placidam , & quietam mansionem, & remittat omnes lubricae temeritatis osfensas . Ut concessa ven nia plenac Indulgentiae quiequid in hoc faeculo proprio reatu deliquit totum inessabili pietate, ac benignitate tua deleat & abstergat praessante Domino Nostro Jeiu Christo.

Responsorium fine versu. R. Subvenite .

Oratio .

Deus cui omnia vivunt, & cui non percunt moriendo corpora noftra, fed mutantur in melius, te fupplices deprecamur, ut fufcipi jubess animam famuli tui N. permanus Sanctorum Angelorum tuorum deducendam in finu amici tui Abrahae Patriarchae, refufciciandam que in novifimo magni judicii die, & quicquid viciorum fallente diabolo contrakit tu pius, & mifericors ablue indulgendo.

R. Tunc

A Oratio hace est in Ordine Floriacenf.apud Mart.lib.30 toms, p.397.Extat quoque in Pontif. Salisburg.apud cumdem page 617. Sed variat dispositio, & pro pio habetur piae.

b Oratio hace in Floriacensi variat paulisper in verbissed orations's contextus idem sonat. Matten. tom. 3. p.5969. & in Pontificali Salisburg. apud cumdem pag. 611. B. Tunc imponat Cantor istam Antiphonam . Suscipiat . Pf. In exitu .

a Sulcipe Domine animam fervi tui N-quam de ergaftulo hujus facculi vocare dignatus es, & libere aem de principibus tenebrarum, & de locis poenarum, ut abfoluto omnium vinculo peccatorum quietis, ac lucis aeternae beatitudine perfruatur; & inter fideles & electos tuos, in refurrectionis gloria refutcitari meratur. R. Kyrie eleifon, to pretes. Pater noiler. In memoria aeterna. Anima ejus in bonis. Ne intres in judicium. Ne tradas berfitis animas. Requiem aeternam.

Non intres in judicium cum fervo tuo Domine, quoniam nullus apud te juffificabitur homo nifi per te omnium peccatorum tribustur remiffio. Non ergo eum tua quaefumus judicialis fententia. premat, quem tibi vera fupplicatio fidei Chriffitanz commendat; fed gratia tua illi fuccurrente mereatur evadere judicium ultionis, qui dum viveret infignitus eft fignaculo Trinitatis.

Oratio .

Postea elevetur, & ponatur in seretrum, & fallo signo, collectis Fratribus, Sacerdos dicat banc Orationem.

Deus

<sup>#</sup> Hace cadem oratio cernitur in Mss. Floriacenfi apud Martene tom. 3. pag. 505. & in Pontif. Salisburg. apud cumdem pag.611.

b Eadem oratio in mss. Floriacenfi apud Mart.t.2. p. 596. & in Mss, Pontif. Salisburg, apud eumdem pag.6 1 I.

### 222 ORDO BAPTIZANDI

Deus vitae dator, & humanorum corporum reparator, qui te a peccatoribus exorari voluifli; exaudi preces, quas speciali devotione pro anima famuli tui N. tibi lacrimabiliter fundimus; ut liberare eam ab inferorum cruciatibus, & collocare inter agmina Sancorum tuorum dignesti; y veste quoque coelesti; & ftola immortalitatis indue, & paradisi amoenicate consoveri jubeas. R. Tune feranz Corpus in Ecclesa cantantes Antiph. Suscipiat te Christe. Pf. In exitu. Antiph. In paradisum. Pf. Ad te Domine levavi. Antiph. Tu jussisti. Pf. Te decet.

Et postquam in Ecclesia positum fuerit orent omnes unanimiter pro ipsius anima dicences simul.

Kyrie eleifon, Christe eleifon. Et Orationem Dominicam & preces.

<sup>8</sup> Fac quaefumus Domine hanc cum fervo tuo defundo N. mifericordiam, ut fadorum fuorum in poenis non recipiat vicem, qui tuam in voits tenuit voluntatem, ut ficut hic eum vera fides junxit fidelium turmis, ita eum illic tua miferatio fociet Angelicis choris &c.

Deus qui humanarum animarum aeternus

<sup>&</sup>amp; Eadem hace oracio habetur in Mss. Floriacenti apud Martene tom. 3. pag. 598. fed fub divertis Rubricis, & vazlis Pfalmis, & in Pontif. Salisburg, pag 613.

b Eadem Oratio extat in Mss. Floriacenfi apud Martene tom. 3. pag. 597. & in Pontif, Salisburg, apud eumdem Pag. 613.

amator es, animam famuli tui N. quam vera dum in corpore maneret tenuit fides, ab omni cruciatu inferorum redde extorrem, ut fegregata ab infernalibus claufiris Sandorum mereat ur adunari confortiis. Es poficadepusendi fant qui ipfum corpus cuffodiant.

Sis ausem in Aula constitusum, quo usque pro ipfius anima Missae celebrentur, in ante quam corpus elevetur, dicat Sacerdos Orasionem istam.

Omnipotentis Dei misericordiam deprecemur, cujus judicio aut nascimur, aut sinimur, ut spirium fratris nostri, quem Domini pietas de incolatu hujus Mundi transire praecepit, requies aeterna suscipitat, & cum beata resurretione repraesentet, & in sinibus Abrahae & Isac & Jacob collocare diguetur per eum qu. B. Jubentur. V. Incipiat te. Kyrie eleison . Christe eleison.

Deum judicem, Deum universitatis, Deum coelessium, & terrestrium, & Infernorum, Deum un deprecemor pro spiritu cari nostri, ut eum Dominus in requie collocare dignetur, & in parte primae resurrestionis resuscitet . Qui venturus est judicare. Per

Ante quam nascerer . V. Commiffa .

Kyrie eleison .

Deus qui universorum es creator & conditor, qui cum sis Sandorum beatitudo, praesta nobis petentibus ut spiritum fratris nostri a corporis nexibus absolutum, in Sandorum tuorum resurrectione sacias praesentari & c.

#### 224 ORD. BAPT. INFIR.

Possana elevatur de Ecclesia cantent . Anesph. In paradiso . Ps. Ad te levavi . Oremus .

a Inclina Domine aurem tuam ad preces nofirma, quibus mifericordiam tuam fupplices deprecamur, ut animam famuli tui N. quam de hoc faeculo migrare jusfisti, in pacis, ac lucis regione consistuas, & Sandorum tuorum jubeas esse confortem.

Antiph. Tu jussisti . Pf. Te decet . Oratio ante sepulcrum priusquam seppelliatur .

Obsecramur misericordiam tuam aeterne Omnopera Deus qui hominem ad imagine aum creare dignatus es: "Suppletur ex Pon" seif. Salisburg. Supre citato, apud Mart. T. 3.,
" 3., cep. 1. p. 6.17, ut spiritum, & anna,
" famuli tui N. quem hodierna die rebus hu" manis eximi & ad te accertire jussifiii, blan" de, & misericorditer suscipii, pon ei do" minentur umbrae mortis, nec tegat eum
" Chao, & Caligo tenebrarum, sed exutus
" omnium crimium labe in sinu Abrahae Pa" triarchae collocatus locum refrigerii, &
" lucis se adeptum esse gaudeat, & cum dies
" Judicii advenerit cum Sanstis, & electis
" Judicii advenerit cum Sanstis, & electis
" tuis eum ressistari jubea. Per ",

tuis eum ressistari jubea. Per ",

NOTI-

# Habetur in mss. Floriacenfi apud Mart. tom. 3. lib. 3. pag. 597. & in Pontif. Salisburg. apud cumdem pag. 617.

EXPLICIT.

# NOTIZIE DI UN CODICE CONTENENTE UNA RACCOLTA DISCRIZIONI ANTICHE

PER LO PIE' IMEDITE , E OSSERVABILI .

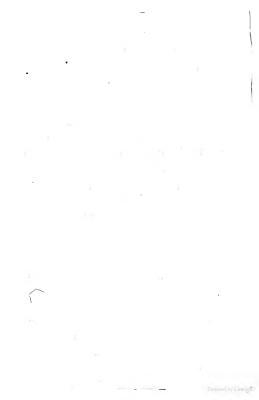



Opo di avervi minutamente ragguagliato delle ottime edizioni da me negli fcorfi mefi acquistate , passo ora a ragionarvi di quel prezioso Codice, che io vi feci a questi ultimi giorni offervare, contenente una buona Raccolta di antiche Iscrizioni . Pervenne questo Codice alle mie mani coll'occasione, che io comperai da un Librajo alcuni Libri, e non sì tosto ne divenni possessore, che subito mi posi a rivolgerlo soglio per foglio, per rintracciare, chi mai avesse quelle raccolte . Non mi è venuto fatto d' indagarlo; ed altro non ne sò di certo, se non che egli fu degli Eredi di Salustia Cervini Crefcenzi, trovandosi nella coperta Hareditatis Saluftia Cervina de Crescentiis (a), e che forse avanti di essa fu posseduto da un certo Raimondo Sorbelli, fembrandomi, che il nome di costui, scritto pure nella coperta, sia di P 2

<sup>(</sup>a) La Libreria di Paolo Manuzio, e di Aldo il giovane paírò nelle mani di Saluftia Cervini Crefcenzi, indi in Cafa Serlupi 3 dove fu divifa frai due fratelli, e finalmente vendetta.

## 228 Notizie d' Iscrizioni

un carattere alquanto più antico. Io il credo composto o nel fine del secolo xv., o nel principiare del suffeguente; Contiene quali mille Iscrizioni molto diligentemente trascritte, e in margine di ciascuna viene notato il luogo ove efistevano. Una gran parte di esse si veggono pubblicate nelle infigni Collezzioni, che fi hanno di cotali preziofi avanzi di Antichità ; Molte poi per quanto finora ho veduto possono dirsi inedite : E giacchè voi tanto vi compiacete delle antiche memorie, ed io per le mie occupazioni non posso attendere a scerle tutte per mandarvele con quell' ordine, che jo vorrei, per non dare troppo ritardo al piacere, che ne potete avere, voglio incominciare a farvene dono col trasmettervi quelle poche, che dopo vari riscontri posso assicurarmi non essere flate da altri offervate o almento pubblicate : E così farò di mano in mano, secondo che le mie faccende me'l permetteranno; avvertendovi che io non farò molto caso di quelle che contengono puri nomi, e sol farò le mie ricerche su quelle, che appartengono alle deità de' Gentili, agli Imperadori, ai Confoli , ai Magistrati , ai Militari , agli Officiali del Palazzo Cesareo, e in somma quelle da cui l' erudizione può ritrarre qualche utile . Tutto quello che voi vedrete latinamente detto . farà preso dal Codice tal quale stà in esso, e qualche nota vi andrò aggiungendo, ove mi parrà opportuno di farlo .

ANTICHE INEDITE. 229
Effossus est lapis iste prope Albanum

JANO PATRI SACRYM L. CELSYS L. F. PAL. PROSPER

D. S. P. DONVM DEDIT

Effossa Romæ prope ædem S. Alexii in monte Aventino.

> MAYORTIO PATRI CONSERVATORI SACRYM

PRO SALVTE C. TERENTII
C. F. SEVERI C. TERENTIYS
INGENTYS

FILIVS

V. S. L. M.

In muro Templi oppidi Cufieu , a quo dudum Lecufianorum nomen , legitur vetus bæc Inferiptio

NYMINA AVGVSTI
DEO SILVANO FABRI TIGNVARII QVI
FOR, SEG. CONSISTVNT D. S. P. R.
P 3

## NOTIZIE D' ISCRIZIONI Reperta in Territorio Signino.

IMP. CAES. M. AYRELIO ANTONINO
AYG. ARMENIACO MEDICO PARTHICO
PONT. MAX. TRIB. POT. XIX. COS. 111.
DIVI ANTONINI FIL. D. HADRIANI
NEP. D. TRAIANI PARTHICI PRONEPOTI
D. NERVAE ABBEPOTI PACATORI
ORBIS

T. CORNELIVS CAMERINES
DEVOTISSIMUS NUMINI MAIESTATIQ,
FIVS

Appartiene questa Iscrizione all'an. CIXI. di Cristo, in cui, morto Antonino Pio, assunse l'Imperio M. Anrelio il Filosofo.

Inscriptio, qua Porta Romana Gratianopolis insculpta est prope adem Episcopi.

DD. NN. IMPP. CASS. C. AVAEL. VALERIVS . DIOCLETIANYS

PP. INVICTVS . AVOVSTVS

ET . SMP. CASS. M. AVAEL. VALERIVS . MAXIMIANYS

PIVS - FELIX . INVICTYS - AVO.

MYRIS - CYLARONSHISUS - CYM. INTERIORISYS - ARDIPICHS

PROVIDENTIA - SVA - INSTITYTIS - ATQVS - PREFECTIS

FORTAM - ROMANAM - JOYLAM - VOCARI - ITSIERYNT

ANTICHE INEDITE. 231 Altera Inscriptio, que ibidem legitur in Porta

Viennenst , vulgo Porte Treine .

DD. &c. confronta in tutto con l'antecedente, eccetto che nell'ultimo verso, che dice

6

PORTAM VIENNENSEM HERCYLEAM VOCARI IVSSERVNT

Romæ apud Hieronymum Statuarium .

DEO MERCYRIO ET GENIO LOCI

Q. MINVCIVS Q. F. APRONIANVS

IIIII VIR AVG. QVINQ. COL. TABR. TIBVRTINORYM LVSTRI XIX.

STATVAM AEN.

D. S. 1

£. D. D. D.

Correva il decimonono lustro da che in Tivoli era stato sistituito il Collegio de' Fabri, che si mentova nell' sicrizione. Egli è noto, che ogni cinque anni si creavano i Magistrati di tai Collegi, e che dal numero di simili creazioni si computava il tempo, da che quello Società erano siate sondate.

# Notizie D' Iscrizioni Romæ in Vinea Johannis Bancher#

DIS MANIBYS
EVYTCHETI CAES. N
LIBERTO QYI RELIQYIT
COLLEGIO SVO DENDROPH.
H S 90 N. VT EX REDITY
OMNIBYS ANNIS EI
PARENTENT CVM REP.
COLLEG. DENDROPM.
AERE COLLATO BENE
MERENTI

SVRA ET SENEC. COS.

Lutio Licinio Sura , e Gajo Sozio Senecione futono Confoli nell' anno 107 di Critto, decimo dell' Impero di Trajano . Spefio futova nelle antiche lapidi mentovato il Gollegio dei Dendrofori , al quale fembra che fosfie aggiunto anche quello de Centonarj e de Fabri . Varie sono state le opinioni intorno alla prosessione dei Dendrofori . Il Muratori dalle parole del Codice Teodossino leg. xxx. lib.xvx. tit. 10. de Paganis argomenta , che il lor Golleggio sossi sossi argomenta , che il lor Golleggio sossi sossi aliqued facrum Ethnicæ supersitionis, ita ut Dendrophori arbores sirpitus excisas , aux carum ramos in sacris Silvani , suat Euberi per Tubem sportanes:

ANTICHE INEDITE. Rome in edibus Maximorum.

DIS MANIBYS

M. GRAECILIO M. F. SPERATO CVRATORI MVNERIS PVBLICI DONATO DONIS MILITARIBVS TORQVIBVS III CORONA AVR. HASTA PVRA EXORNATO VIVIR AVGVSTALI IVLIA ATTICILLA FECIT MARITO B. M. LI BERTIS LIBERTABVSQYE POSTERISQUE EORVM

Curatores muneris publici erano coloro quali aveano cura degli spettacoli; munus nelle lapidi, ed anche negli Scrittori antichi fignifica spettacolo de' Gladiatori .

> Rome in Villa Marcheiorum. 10

T. ANTISTIVS T. B. PAL. RVFINVS

II VIR I. D. PROC. PEC. PVEL. PRAEF. FABR. TR. LEG. IIIII CLAVD. P. FEL. PROC. XX HERED. VIVYS FECIT SIBI ET T. ANTISTIO VERO FRATRI DVLCISSIMO H. M. H. E. N. S.

#### NOTIZIE D' ISCRIZIONI Præneste extra Portam Romanam .

V. F.

M. PLINIVS FELIX TVIR STLITIBUS IVDICANDIS SIBI ET ANICIAE VXORT CARISSIMAE ET SVIS IN FR. P. XX. IN AGR.

#### p. XII. Romæ in ædibus Porcariorum . 12

D. M. Q. SALVIO Q. F. OVF. POLLIONI VETERANO AVG. N. VIX. ANN. LXXX. M. VII. D. XII. Q. SALVIVS TIRO MIL. LEG. II. ITALIC. ANN. XV. TRAIECTVS IN PRAETORIVM COH. VI. PRABT. PATRI CAR.

POS.

Nel Tesoro del Muratori evvi un altro esempio di un Legionario passato ai Pretoriani. Perocchè questi riputavansi come quei , che nelle Corti de' Principi ora si dicono Guardie

ANTICME INEDITE. 235 die del Corpo, così fi avea per molto onorifica cosa il passare da semplice soldato di Legione ad esser uno de' Pretoriani.

Tybure apud Martios.

I 3
D. M.
Q. EVRIVS Q. F. OVF.
INCENVYS
MIL. COH. III. PRAST.
7. MARCELLI
MIL. ANNO XXI. VIX
ANN. XXXXV. M. V.

D. X. H. S. E.

Repersa prope Albanum.
14

DIS MANIBYS
Q, ATTIYS PAYLINYS
III ABSC. MILITAYIT
ANN. VIII. M. II. VIX.
ANN. XXXIII. M. V. D.
III. M. ANNIYS SEVERYS
MILES CI. PR. MIS.
DE III. MERC. AMICO
OPTIMO BENEMBR.
EX TESTAMENTO F. C.
S, T. T, L.

Nel-

#### 236 NOTIZIE D' ISCRIZIONI

Nella terza linea notate la Trireme fotto la tutela del Dio Efculapio Triere Æfculapio. Appartiene all' Armata navale de' Romani al Mifeno, e appresso al Trireme Mercurio Triere Mercurio.

Romæ in via Appia.

DIIS MANIBYS
P. VIBYLLIO P. F. PRISCINO

SABINO EQUITI SING. IMP. N. 7. AVRELII MIL. ANN. XV.

HEREDES AMICO BENEMER

IN FRONTE PEDES XVI.
IN AGRO PEDES VIII.

Romæ apud Hieronymum Statuarium.

D. M.

CLAVDIAE TRIPHENAE CONIVGI CARISSIMAE

OPTIME DE SE

VIX. ANNIS XXV. M. VIII. D. X.

T. FLAVIVS AVG. LIB. AB AVRO POTORIO

Ba-

#### ANTICHE INEDITE. 22

Bała dare un' occhiata nelle Collezzioni di antiche Lapidi per ifcorgere quanto minutamente foffero divifi gli impieghi del Palazzo Cefareo. Ecco un liberto per nome T. Flavio, il cui officio confifteva folo nell' aver cura de' vafi d'oro, de quali fervivafi l' Imperatore per bere. Ne ho veduto un altro efempio nel Muratori, e nel Grutero fi trova menzione Argeni potorii, ficcome in un altro marmo vedefi Trappfiva suri potorii.

Romæ in via Ofliensi effossa .

D. M. S.

APONIA GRAPHIS

M. AVRELIO AVG.

L. HERMETI AB

ADMISSIONE

CLAVDIA PHILOTIS CONIVX BENEMER

FECIT SIBI ET SVIS POSTERISQUE EOR.

L'officio di M. Aurelio Ermete era d'introdurre chi veniva all'udienza del Principe. Da Lampridio fono detti Admiffionales. Il Muratori riportando un' lícrizione, in cui fi mentova Servio Sulpicio Fausto ab admiffione, foggiunge nella nota, che un tale uffizio allora compariva per la prima volta. 238 Not. D'Iscriz. INEDITE.

Roma prope S. Salvatorem in Campe.
18

HERMAE
AVG. LIB.
A CYBICULO
DOMITIAE AVG
FORTWAITYS F
PROC. FISC. ASIATIC\*
PATRI PIISSIMO ET
INDYLGENTISSIMO

IL FINE.



### INDEX

### OPUSCULORUM

#### QUE IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

| A Ndrucci ( Aloysii ) de Si   | mulacro quo-  |
|-------------------------------|---------------|
| dam incerto, ac de voto .     | Melanthi,de-  |
| que Asclepio cui nuncupatus   | n est votum.  |
|                               | Pag. 1.       |
| A. Vander Mieden Disputati    | o critica ad  |
| Marmor vetus, in quo d        | e P. Sulpicio |
| Quirino, de Censu Syria, d    | e Itureis &c. |
|                               | Pag. 31.      |
| Stiglizii. ( Jo: Conradi ) 1  | De Servitute  |
| Pœnæ S. Paulli Apostoli I.    | iber fingula- |
| ris.                          | Pag. 79.      |
| Fontanini (Giusto) delle M    | asnade ; Ra-  |
| gionamento, colle annotazioni | del P.Fran-   |
| cesco Ant. Zaccaria .         | Pag. 127.     |
| Zanobetti (Jo: Baptistæ) vet  | eris Ecclesia |
| Obsequia erga morientes Fi    | deles, mor-   |
| tuosque.                      | Pag. 200.     |
| Ordo ad baptizandum           | Infirmum .    |
| Notizie di un Codice contenen | Pag. 217.     |
| Notizie di un Codica contana  | to una Dan    |

colta di Iscrizioni antiche inedite osfervabili . Pag. 225.

Tabulæ æri incise .

Andrucci Dister.

Tabula I. Pag. 6.

Tabula II. Pag. 30.

MG 2022803







